thing and the standard or policie hill gade a nun or deprey from dutte indiana round Semelant is dipr non an entil entil the the rectione du grens mo de l'amine ing ding pirat cheffendam oftening a cuciebat ut don other and come employment lus relienie ponie inco here file otherie-legites q velinger white en andher miselle 20 due la mere de nio no pent quede fend a sembe the lance implante output Data carron mo librar bac He principation (Lucy 1100) film et quonte duns pes-un c or constinue tulrist notinging differite delonio nolur vente en ameridan pare es pilite & Fr on librar welling bil's er we have meeting Attus erang arrigras tibrate ba or no plainter to no mich dallen und chartes no din auto gar un uto suspanine Legang ouis com nul teph-or beams dun con pleute working ber annn

denough ou do CURRED CU PATHELIN reflection of the blinds con abroader LIDOURS NAME HOUR PHEHIP De legiolini digital facility a milital Ulo Pencul Con tamer mainten Uprate i debueio midd cellede centum fille i budnu ur ad live-mal field dis the toude in alias librare molenk lural donnervice count were plonar and i Manda Ballumbe discount onthe imachine haur ma one trans bridge battle built a chieno cherich HA II DEMONSTRATI till a city of the city of the line term Jump ting this or too time THE PER PER PER PER

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Magl. A.6.25

onale



abusin well and mental n due fragadi menum Rolling 100 minute library the make the same medition WHO ISSTITUTE TO CHEEK THE Finalization is the Sample HITHIGHTS HOUSE GARRIE the our muligran musely s. hours quilyable שוואיו מוסות הווואי בוביוו THE HE PART AND THE dell medices i creonile till harming herem be manufactus of the st. to GILL WELL THE SECTOR te bond to fingerhand the PERMITTED HOL NO FAIL dimension of the land chief course meditaria pers hiedura Regina duo miory-pre-du reas Cra named bendelf no and whether manuality Tuntal reliate affined to muth and frings apoul G spris at 4 of tibate no in south a ration of the state the reput of the state of TOP ADDIVITE FUE DIST the tolk andonic dut through with dure could Taking so rib Signation men multiple hee frint their nous hadrens not שלושום ווקט ווועורים בבשווים HE CAMPA PERCHAMINA diff file ue h int fore THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF to be narring and state TO THE PART WEST WILL OU THIS BORTH GITT HISTORI COURS michie duralimina HIDDE IN MIE CONSTANT ा गामियात्राच्याची वीपा THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.6.25



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest U.C. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.6.25



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.6.25



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.6.25

Valle Alberaid of ming - 184 1531 Tometa prima estita en chanda reteo 1533 De mote mily \* italife cometes sie stabant du cause 1

\* 1 5 3 4 Frest setebes Clemens gotifes & Mortun est

del 1 5. 3.5. 20 West obtobers Dux mediolary mortuus Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



dono mortalibus elargirent: no tamen ea esse licet amplissima: que possent ueram bomini laudem aut gloriam comparare: Cũ neg ea que sunt insita homini a natur ra.neq; etiam que a fortuna proficiscunt: ullam prorsus promereri; ut nosti; laude uideantur.tametsi multa quog biusmodi consecutus suisse traditur; que inter cete ra prestantissima nature ipsius aut fortune munera no inferiora p sui excellentia & magnitudine uideantur. Erat enim ex summis ortus paretibus: neg cuig nobi litate animi aut diuitiaru copia cedere uir debatur. Sed erat alia quedam longe am pliora: que me cogebant in eo uiro, non solu laudare: & recte quide laudare: sed etia admirari: atq id efficere: ut quantis possem uirib9 eniterer ne omnino buius modi uiri facta iaceret: ne ue inter greco> rum ruinas: quibus iam prope immersa est patria illa: bostium lapidibus aut telis obruerent. Que quide cum sint eius modi ut no illa mibi videret aliunde comparata: sed potius sua uirtute & industria ani mick magnitudine & prestatia coquisita: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Magl. A.6.25

existimaui non magis aliena dici posse q sua: & propterea non a natura ung repeti posse nega fortuna: sed potius illu & na tură & fortună singulari studio & diligen tia supasse. Omitto ea que usq ab ineunte adolescentia: summa semper fide & inter gritate de se pstitisse tradit: tametsi certo sciam potissima esse: a qb9 facile occlusus ad ueram laudem aditus aperiticu buius modi in ea etate uittutes no fint nisi que dam iusticie ipsius semina: que cu adole uerint & ad pfectam puenerint maturita/ tem: mirabiles pariunt ad ceterap omniu cupiditate fructus. Verutamen nec ea fuisse fateor: que me rantope afficeret de eo uiro: & si prestantissima quidem ut erant & omni admiratioe dignissima: & potissimu cu rememorarem illa multis etia cu alijs uiris: qui ea etate floruerut comunia extitisse. Neg solu ipsum fuisse: qui tum eam laudis gloriam colequeret: tum etia cu ipse uirtutes uiderent quodamodo sua prorfus mercede & gratia caruisse: postq nec du effluxisset inter mortales. Vez il lud & inextinguibile pietatis lume: quod

illaru gentium oculis iniectam caliginem detergeret, illustraretcz: cum exorto tum primu manifestum esse cœpisse homines intueri/& patefactas esse hominu insidias & dolos: quib9 humanū genus qfi cathe nis quibusdam irretitu inexorabili serui tute detinebat. Vez illud me pre ceteris mouebat mi Hieronyme: no g ex sui na tura maius esse i homine existimare: q ea que dixerim: sed quod mibi maiori qua dam admiratione dignu uidebatur . Nam cum esset ex summo loco (ut dixi) natus: & adolescens adbuc: in tantisq; educatus delicijs: quantis alius quispiam potuisset: in ea potissimű ciuitate: que tum maxime omniu rep affluentia & magnitudine ce/ teris omnibus anteibat. Tantā tamē addiderit buic uite felicitati alian artiu doctri nā & cognitione: ut longe ampliora ista q supiora illa iudicarent. Ex quo euenit: ut crescente paulatim cu eius etate doctrina: ipsius etia fama cotinue cu dignitate suc cresceret. Neg minus esse quod coseque bat ab ipsa doctrina laudis & amplitudi nis: q & ceteris commodis glorie untutis. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Accedebat etiā ad ipfius uiri laude & ad/ miratione: cy cu multa & uaria scripsisse costet: que passim diffusa grecis homini bus legenda tradiderat: tanta tamen ea cui elegantia & dicedi copia & ubertate scri/ pfisse dicit: ut ipse no lingua locutus fuis/ se:sed manu omnia finxisse:tang phidias quidă: p uoluntate uideret. Quod quide potissimu fuit: ut & ipse hunc labore non recusarem: atq illu e greco sermone in la tinu couertere. tametsi eisdem me metri legibus quibus ipseiastringi no uelim: ut liberiori cursu nostra pcurrat oratio. Feci eni ut pictores solet : qui cu uelint alicui? ppulchri corporis habitudine liniamen / taq deducere: neq eni id facile possint ob illoru mirabilë:nec fine armonia quadam ut ita dica concinitate/aptissimaq mebro tu omniu copositione: eam tamen nitunt de se pstare: que salte similitudine quada &si no pprietate p se ferat. Statui etia illu tibi dedicatū iri: quo nostrā iam inceptā beniuoletia aliquo meo munere honesta/ re & crepundijs applaudere filioli tui que iple paulo ante una cu plule meo ex facro

Preful de quo loquitur fuit Hermolaus bar > barus.

baptismatis sonte suscepim?: ut cu adole uerit: babeat etia ex me: cu quo oblectet ipse. & nostre buic beniuolentie cogratulet: atquillud in ppetuu tanq sirmussimu quodda mutue nostre caritatis pignus obseruet.

Erra omnis cum aboceano tang ingens quedam infula & imenta pene circuuallet no tame prortus globea est neg omnino rotunda: cum

utring ad solis semită altius erecta/caligi/
nose cuiusdă gsi nubecule specie prestet.
Hec &si unica sit: î tres tame ptes ueteres
distinxere illă: quaru quide ună uoluerut
Libyă dici/ a libe olim pdomită: seu ab eo
g frigoris rigiditate careat Aphrică. alteră
a muliere depdita Europă. tertiă que cete/
ras magnitudine uinceret: Asiă. Libya ab
europa secernit: ab uno qde latere/littore
Gaditano. ab alio aute bostio Nili: ea po/
tissimu i parte: unde borealis sinus egypti
porrigit: & gloriosu illud Canopi amiclei
teplu conditu. Europă uero ab asia Tanais
slume disiunges/ atgambap sines utring

Libya a libe dicta. in A phrica—
Europa a muliere de perdita.

Afia.

Fines inter libyā & europam.

Fines europe & asię. Tanais fluuius.

plambens i borea uerfus p Sauromatas in Scythia usq atq i meotidis palude ptedit Ad austru auté uersus hellespont? primu extendit termini signu: acdeinde hostiu Nili: quod magis etiā q hellespontus ipse cospicit ad austru. Alijtamen dicutterra quadra esse: que cu ita gemino incingat freto Caspio scilicet & Euxino: gręci illa ut ceteras alias que sut buius modi Isthmu appellauere : eamq; esse que utriusq; fine actermino illidit. Fuerunt & qui dicerent aliu Isthmu: qui i australe & ipse disten/ sus plaga: atq; Arabie & Aegypti pscin/ dens sinu esse: qui ab assa libya ipsam se iungit. His itaq limitibus cu uniuersa triv partita sit tellus: nulli dubitandu erit qu & ipsa ab oceano circuuallet. Qui quide oceanus licet & ipse unicus sit:queadmo/ du & tellus: multis tamé ac diuerlis nomi mbus tang uallu quodda & distractu per partes corporis distinguit. Prope eni loca extrema: unde cephyrus spirat/& mons ille Atlas erigit: baud amplius ocean9 di cit: sed ab hesperia ulteriori: quam illidit besperu mare/aut ab ipso monte atlantico

Sauromate.

Nilus fluuius.

Caspiū & Euxinū mar ria: tetram cingentia.

Occeany waring nominibalyh

Hesperű mare.

a 4

Atlanticum mare. Arimalporum gentes ferociflime.

Pontus glacialis.alias mare mottuu.

Mare Eoum & Indicu.

Mare rubrum.aliter ethiopicum.

Pamphylia.

Atlanticu. At superius ad borea ubi sero cissime Arimasporti gentes tenent: cu sol ibitarde tepideg illuceat ob ipsius a cur su distantiam, & uallatam altissimis collibus regione: ex quibus caliginosis semper obtegit nubibus: & obdurata inhorrescit glacie: quicquid ea loca circumfluit ocea/ ni i a concretis undis glacialem pontu ap pellat: aut ab eo 9 ibi fluctus interisse ui deantur: mortuu mare. tum etiam op sine motu perpetue conquiescat: Saturnium, Vude autemoritur sol, Eoum. illud aute Indicu uocant. Ex quo quide statim illud ad austrū uersus effundit: quod rubrū si ue ethiopicu appellăt: ex ea maxime parte qua uasta queda solitudo & inhabitabi lis terre plaga conspiciti ardentibus sem per caloribus exusta. Vep ex hococeano multi quog ex omni patte sinus erupunt qui cũ p medium ipsius terre disfundan. tur.noltri uero mediterranea maria. greci κολπουσ dixere. Ex his igit sit ille pri mus quem diximus Hesperiu uocari: 9 ab extremis hesperie aclibye defluens ad pamphyliam usq proripitur: Alter uero qui licet sit minor, superat tamen utilitate. Effluit enim ex eo mari quod diximus glaciale seu Saturniu appellari; ea potissi mum ex parte: que Caspia est: & turbu lentus efflat boreas: atq; illud efficit fretu quod dicit Hircanu. Alijuero qui reliqui lut:ambo ab austro dilabentes.q superior est i perside usq aduersus Caspiu inuebit ac perficu efficit finu: alter aute arabicu: quod quide paulatim irrumpens tandem in euxinu cotrabit atq ex arabico i euxini ponti nomen comutat. Sunt tamen & alij coplures sinus: sed quonia obscuri sut nec ulla cu bis utilitate conferendi.neq ung a nostris sunt tentati: ideog inter mortuos relinquedi. Vez bis ita partitis redeundu esse ad eos ceseo: quos supra quattuor exi stere comemoraui: ut gles ipli sint: quaue obseruet semită: & qs inundent regiones lucidius declaret. Hesperius igit sinus: ut ab oceano incipia: q omnes aplitudine ac logiori uincit cursu: cu multas getes & civ uitates ac oppida illidat multalq circuflu at infulas & altissimos colles: omnia tamé multarum reru comeatu & uarietate re/ plet spargitq ubiq mirabilem ubertatem. Ipse enim est in cuius fronte colunas illas

Mare Saturniu.

Hircanu mare.

Vbi Herculis colung.

Vna ex eis enea & altissima.

Mare hibericum.

Massilia.

Mare gallicu. Principiu Italie. Ausonie gentes. ingentes ferunt ab Hercule uulgatissima quonda fama cofixas extitisse ad Atlantis potissimu uertice atq; ad Gadiu extrema: inter quas una adbuc conspicis: que tota enea est: ad tantaq porrectam altitudine: ut transcendere nubes uideat : atgipsum quod mirabile est celum attingere. Hinc maris hiberici principiù exoritur: & propterea ad metā illā tang ad caput quodda insudasse Hercules dicit: qui omniu illaru gentiu uictor euaserat. At id postea cu medium interfluat libye ac europe fines: cognoscendi etia utriusq principij argu. mentu pstat: cu colung ipse eo modo infixe fint: unaqueq; ad littus suu posita: alter ra quide europă indicet: altera uero libyă siue aphricam. Tum uero cũ in longũ die stendat mare: pfundatos post gallie paulo littora: tande ad Massilia uses sinuosis flu ctibus inflectiti ac pristino deinde amisso nomie Gallicu deinceps appellat. Postea uero pliguriam dilabens unde Italia iam incipit oriri & ausonie getes, ciuitates il lius pmultas illidit: qua maxime ad borea

spectant: atquinde etia ligusticum a liguria ipsa: quam lambit uocitatur. Prorum pitog inde statim ad Leucopetra uso; que e regiõe posita Siculo abluitur freto. Tum uero ad Cyrnű/que Corfica est: atq; inde ad Sardinia influctuans ab ea statim Sar/ dinium appellatur. Deinde uero ad austz uersus tyrrheniam radens Tyrrhenu uo catur. Sed cu postea incuruet ad orientem solem & Siciliam circumferiat injectam freto Siculū: transfusug; deinde Pachynū montem atq; ad Cretam usq; prorumpes que i amplissimo iam ipsius maris spacio involuitur: confestim sacram illam & rev ligione & uenustate uenerabilem Gotty nam ostendit:neg minus ipsam Pheston & si magis intra continentem sit sita: que quidem cum accliuis sit & retorta ad cur iusdam capitis arietini similitudine: arie/ tis illam caput incole appellauerut. Tum uero cũ iam ad lapygiā usq reclinet: atq inde ad borea uersus dilatet sese: Adriatici confestim nomen adoritur: ac rursus Mare ligusticum
a liguria.
Leucopetra.
Siculum fretum.
Cyrnus.id est Corsica.
Mare Sardinium.

Tyrrbenű mare.

Mons Pachynus. Creta.

Phestos & Gortyna.

Iapygia.

Mare adriaticum.

loniu mare.

Illyria & Ausonia regiones.

Tyrrhenű çephyrum : & Siculum notum : & Adriacú eurű uolút.

Syrtes ad meridiem posite.

ad hesperia citeriore conflexus Ioniu effir cit mare: ex quo gemine e cospectu regiones posite/statim aperiunt: Quaru alte/ ra que ingrediétibus ad dextram est sita: Illyrica dicit: altera uero que ad finistram cospicit: ipsa est Ausonia: Que quide cu & ipsa sittang ingens quida Isthmns ex tensa p continente triplici prope occludit mari Tyrrheno scilicet & Siculo: atq boc quod nuper diximus Adriatico: Quoru unuquodo a suo uento deposcit motum: ut qui ad alienas mercant regiones: tuto possint e portu euadere. Nam Tirrbenu çephyrū deposcit. Siculū uero agitur no to: & Adriaticum euro. Sed cum a Sicilia quod siculu est: in lybiam uersus irrum/ pat: meridianasq inundet Syrtes: alteru statim incurres mare: & si amplius sit il lud & latius: totum tamen illud euertere funditus uidetur. Vez quod interius est: cum imbecillem babeat aditum/ alterius a longe irrumpetis accipies fluctus, tanto plerug cu impetu iuoluit: ut ex montib? siculis fluctus qui a Creta prorumpunt:

tursus ad oriente uersus at q ad Salmonie dos usq uertice relidant : que dicut sumu ipsius Crete caput orietalis: Sed tū maxie bec duo maria ita fremere ac cocettare in ter se uident: cũ impellut ab Ismarico bo rea: qui eruere e cospectu cosueuit. Horu primu naute Phariu uocant: quod quide uso i postremu Casis montis angulu co/ trabiti Sidoniu uero alteru: quod ubi tra chi o boream in interiora distendit terre: ator Issa regione illides Issacu statim ap pellat.nec inde multo longius apud Sici liam couerfu conquiescit. Tu uero obligs reiectu i boream fluctibus: tang serpens quidam inflectens se: atq in plures contorquens sinus Pamphyliam lambit. Sed cū ad chelidoniorū usq peruenit insulas: çephyri signű capit/ sumitate patareidos uerticis deteges a longe. At rurlus ad bo ream uersus Aegeum efficit mare: cuius cofracti exitus sparsis insulis sluctus adeo & ipsi pleruq strident & fremut: ut nul lum aliud esse mare credatur quod maiores efferat motus: neque periculosiores: neck quod magis ab alto imurmuret. Tu

Boreas Ismaricus.

Phariū mare. Cafis mons. Mare Sidoniū.

Islica regio: & mare Islicum.

Pamphylia regio.

Aegeū mare fremens & stridens pre cete/ ris ac periculosum. Tenodus.

Angultum mare.
Bolphorum mare.
Vbi.lo.in bouem convuersa est:

Quid mirabile.

uero ad Tenodum usq; progrediens tanq ibi postremu infigat pedem: & tante te deat amplitudinis i obliuiscatique eius seroi citate in angustu delapsum alueum noua paulatim induit forma: & aliud fibi hac fortuna nomen acquirit. Nam neg egeū amplius dicit: neq; pamphylicu: neq; cilicum: sed angustum mare eousg quo ad hostiu Thracis bosphori puenerit: quaq ferunt.lo.lunonis mæcham cũ in bouem fuisset mutata: illius cosilijs enatasse. unde & Bosphoron mare est appellatu. At ubi primu in angustum illum alueum ingeris tur: distractu paulatim ad boream, demu intra universam usq propontide irrupit: Circa quam prope ex Asia gentes colunt sparse passim per continentem. Que tan q Isthmus quida ad austru uersus, late lon, geg iniectus per medium extendir. Vez cum ad ipsum applicuerit bosphorum/in angustiorem longe se contrabens formă: angultissimu illud omniu efficit fretum. In quo etiam mirabile quiddam conspici traditur: Impudentes quasda petras per medios fluctus errare: atque intra se cum

fonitu & murmure coniungi copularica. Tu uero inde paulatim diffusu ad orien/ tem sole paulo post i amplissimu distenditur equor. Non nulle etia iplius semite cospiciunt: que partim ad oriente uerse: partim ad borea inflectut: que inter duo eminent pmontoria ex una utragradice porrecta. Quoru alteru ad austrum quod uergit Charambu appellat. Alteru uero quod i boream flectitur/europa uersus/a fronte hirta & retorta/arietis & ipsu fron tem uocant. Hec etenim pmontoria licet al inuicem e regione posita sint; atque a longe uideantur de prope coherere: tan/ tu tamen inter se distant: quantu posset i ueris tribus dieb9 nauis pcurrere. Tu ue/ ro inde conscindi boc mare uidet efficiq persimile emicyclo cuidam: atquina qui dem in pontu dilabi: altera uero in meo/ tida distendi. Quod aute medium est i id certe charambidis est: cui? ad dextra recta in pontum aperitur proficiscentibus uia. A leua auté frons illa que ab ea parte erigitur signu in meotide extollit: que cu in bicornem inflectat forma: baud prorfus

Charambum & Frons arietis: promontoria.

Palus Meotis ubi Scythe incolunt.

Cimerium bosphorū.

dissimilem arcuú cornibus; nec perperam id nominis est cosecuta: neg frustra etiam i meotim ostendit: posta illius undis co/ tinue illidat. Hec est palus illa qua circu incolūt Scythe: quaue ponti matrem ap pellantiobid maxime o multa inde in eu effluat aqua distracta potissimű ex Cime rio bosphoro: atq ex multis aliunde locis que adeo ex omni parte palude repleti ut non possit intra sua labra contineri. Circa quam multę quoq ex Cimeria gentes te nent: que sunt sub frigidissimo pede tauri posite.

Osta tripartita tellure ac de oceani ipsi? sinu & ambitu tum etia de illius finibus ac nominu uarietate dixerim Nuc de terre situ ac forma

dicendu deinceps arbitror: & primo a li-Libye descriptio. aphricarbya: ut antea/incipiendu. Libya igit ad austru uersa & ad orientem solem/mense cuiusdam persimilis.a Gadibus:ubi sum mitas oceani altior conspicit: initiu capit: atq; i arabicum ufq; ptendit mare: eamq; regione attingit; que cu ad Asie extrema

Libya cuiusda mense formā babet.

posita sit: ethiopes partim quide: partim & Erembos parit. Hec enim cu homines gignat uarij ingenij maculatos: ut pardi: etiam greci eam παρλαλεκγ appella uerunt. magna siquide ex sui parte siticu losa est admodu & aspera regioi nigrisco; passim qui qui busta do obtecta squamis. At reliquus ipsi9 tractus: qui usq ad Mauri tanie extenditur columnas: longe buma/ nior est & letior ubertate. Huic uero propinqui sut Numide: ac deinde Massylio ruq gentes: a quib9 ferunt olim Massylis am conditam. Agreste quide hominu ge/ nus: quib9 nulla esse prorsus cognitio co/ lendi agri; dicit: necullus aratri usus: sed solum per siluas & saltus errantes feraru more glandibus & uenatione uesci. Vez his proximi sunt Carthaginenses: quoru ciuitas pulcherrimu inarcuat: quam ferut olim a Didone: cum ex phænicia disces/ sisset:ad mensura pellis bouine conditam extitisse. His deinde adiacent Syrtes: que intra sut cotinente. Sed ad oriente uersus Asię cospiciunt: longe ampliores difficis limifq infestiores arenap profusionibus:

Aethiopes & Etembi populi.

Mauritanie columne.

Numide populi.
Massylia urbs.
Gens massyliorū agrestis: cui nulla agriculture inest cognitio: &
glande uescitur.

De costructioe seu edificatione Carthaginis

Vbi adiacent Syrtes.

Neapolis ciuitas inter Syrtes sita. Lotophagi populi hospitibus benigni.

Asbyste populi.
Templū libyci dei inter arenas conditum.
Cyrene ciuitas bonorū equorum parens.

Marmaride populi.

Getuli & Negretes po puli.

ubi etiam estuante Tyrrheno cum cedere iam incipit: tanta plerung conflata coge/ ries conspicitur: ut ingentes quedam mo les illuc allate a fluctibus uideantur. Sed illarum inter prope mediu ciuitas una po sita est: quam olim gręci Neapolim dixe re: sed a Lotophagis habitatam: qua qui dem gentem ferunt hospitibus perbenignam ac clementem extitisse: eamq olim errante Vlyxem humane ac comiter excepisse. Circa quoru regionem babitacu/ la queda prope deserta conspiciunt: perditis prorsus Nasamonijs: qui antea cole bant ea loca: & quos tradunt ab Ausonio Iouis filio fuisse interfectos: cuius patrem contemneret. His Asbyste adiacent intra maxime continentem: actemplum illud uulgatissimu libyci dei medias inter are/ nas conditum. Tum etiam Cyrene ciui tas bonorum quidem equorum parens: ac Amycleorum hominum uetustissima sedes: Iuxta quos Marmaride positi ad Aegiptum uersus: & Getulorum gen/ tes: atque qui ipsis adherent Negretes.

Tu uero Pharusij: nec a pharusijs longe admodu Garamantes. Postremi uero om nium Aethiopes ad ipsum quide oceanu coniecti ac prope extrema temperie. Sed e regione ubi Blemij colunt: rupes queda exurgit: ex qua delabitur Nilus. Qui cum ad ethiopes oriente uersus fluatiab eis Siv rus est appellatus. Tum uero use in egy/ ptum dilabens cum ad Syenem usq ciui tatem peruenerit; ab illius incolis Nilus statim inceptus est uocari. Inde uero i bo/ ream uerfus multasquandem p partes di uisus/hostijs septe in mare deuebitur unis uerfam irrigans egyptum: ac eam undiq replens mirabili ubertate. Nec profecto quispiam alius est fluuius in orbis parte: qui aut magnitudinei aut aquaru copia: aut utilitate possit cum illo conferri. Ipse est etiam qui terminus libye est: atq; eam ab asia seiungit, ad aphricam quidem seu ad austrum libyam relinquens: & ad oriv entem Asiam. Ipsa est enim Aegyptus il la que semper sumos uiros uarij ato; mi rabilis ingenij produxit. Aegyptios enim Pharufij.
Garamantes & ethiopes populi.

Blemij populi.
Ortus Nili: qui & Syrus dicitur.

Syenis ciuitas.

Nilus septem bostijs intrat mate. De laudibus Nili.

Libyam ab Asia diuiz

De laudibus ęgypti & ęgyptiorum.

b 2

rinni egyptij unu-di formani prejiterist

De forma Aegypti.

Thebe centum portas babens.

primos fuisse traditur: qui uiuendi forma morume disciplinam prestiterunt : pri/ mosq omnium aratrum inuenisse. & sulcasse terra: ac iniecisse semina ferunt. Tu etiam primos: qui celum radio fuerut di mensi: & solis ipsius cursum obliquum excogitauerint: Quiq banc primu terre cognitionem aperuerint. Ex quibus om nibus ipsa regio baud mediocrem laude est consecuta. Nece preterea ulla alia est: que illam rerum omniu ubertate superet: neg que ad pabulandum sit sertilior: neg que uincat illam edificiorum excellen/ tia & magnitudine. Forma enim ex ipfius extremis costat lateribus. Ampla quidem ad boream uersus: sed ad orientem angustior: porrigiturg usq ad Syenes decliuu: uallataq undiq binis montibus: quorum per medium diffluit Nilus. Ipsa est que olim plures clarissimos ac prepotetes per perit uiros: ac tot principes extulit: & por tissimu quod uetustissima illa Thebe centum quidem per portas digesta in glorio. fissimam lucem protulit. Vbi olim ferunt

Memnonem illu regem perspicacissimu suam exorientem auroram sepius salutale se:que ut eos aluit:qui Heptapolim me diterraneam colunt: & qui ad littora australis maris Serbonida palude uersus sūt admoti: ubi ad cephyrum sita est ciuitas illa: que olim ab Alexandro Macedonu rege fuisse condita dicitur.ubi etiam tem/ plum illud extat mirabile Iouis Sinopite famosissimu quidem : atq preciosissimis harijsq metallorum generibus elaboratu! Quo ferunt nullum unquam in terris ui lum maioris excellentie nece maiori ad miratione dignu: necullam ditiorem ci> tutatem: negomnibus in rebus fortuna/ tiorem. Vnde a longe quoq uenientibus specule ille uulgatissime conspiciunt sper ciose Pallenidis. Tum uero ad orientem wersus iuxta Cassiotidis rupem, Pelei op pidum erigit: Cuius incolas ferunt adeo nauigandi peritos: ut a ceteris libycis non bumani sed divini iudicentur. Sunt enim ad hostia positi septeplicis Nili. Alij sunt preterea passim populi & getes qplurime

Ciuitas ab Alexandro codita.id est Alexandria. Templu Iouis.

Specule Pallenidis.

Rupes Cassiotidis.

Oppidum Pelei: cuius incole nauigandi per ritia clarent.

6 3

Ripe Tritonidis lacus.

De forma Europe.

in ipsa regione: quorum quidam ad oce ani littora sunt reiecti: Quidam etiam intra continente: qui illam multitudine & edificiorum excellentia replent. Permulti etia circa Tritonidis lacus ripas colunt: qui per medium quoq; libye dilabens in pontum usq perfunditur.

Situs Europe

Equit nunc Europe situs: cuius quide forma no multu a libya differt: nisi pad septentrione uersa rursus ad oriente code modo ret

flectitur & finem attingit australis libye: atquambo in Asiam eque se habent. Hee quide extremu ad borea uestigiu tenens: illa uero ad austru. Veru ut de eius apertiori forma dicam? Ipsa eius modi sita est: ut i eius frontibus esti cuius da coni sigura facere uideaticu ad occidente sole exacuat emaximei & ad orientem uersus amplissime dilatat. Id eque ipsius sines este sint & quorsu perediant: quas ue ipse gentes & nationes intra cotineati facilius aperiet.

ltag; a supremo ipsius latere incipia: quod usq ad Herculis colunas protendit. Hi beri primi ea loca tenet: genus quippe ho minū elatissimū. Tū uero ad boream uer/ sus Britanni occupant: deinde Germani: quoru corpora cu & sint candida & ppul chra: bellicosi etiam sunt a natura: eamq maxime regione tenent que circa equinu saltu est sita. Neclonge Boia emergit re gio lata & diffusa.atos a bouine pellis simi litudine sic appellata. deinde ad Pyrrhe neos montes uersi usq ad Eridani fluenta Celte colunt: ubi ferunt Heliades sorores dolore afflictas Phetontis fratris interitu tam diu deplorasse: ut mortugomnes in alnos tandem arbores lachrymates adhuc couerterent : earum q lachrymas a Celtis ipsis qui ea circumbabitant loca, sepenu mero emungi: cum in aureum uertantur electrum, & tang lapides durescant. De inde uero sequitur Tyrrhenia: ubi ad ori/ entem alpes incipiunt extolli: ex quibus nimiru Rhenus amnis latissimus exorit. Sed primo q ad Tyrrheniam transuebar

Hiberi populi elatissi/ mi. Britanni & Germani bellicosi.

Saltus equinus.
Boia regio unde dicta
fit.
Montes Pyrrbenei.
Celte populi.
Eridanus fluuius.
De fororibus Heliadi,
bus in arbores couer,
fis.

Tyrrbenia.

De ortu Rheni fluuij.

6 4

De ortu fluminis Istri qui & Danubius ap pellatur.

Sarmatę.Getę.Baster/ nę.Daces.Alani.& Tauri populi.

primo mihi dicendum erit de Rheno ipio & quorium protendant eo uersus ipsius Europe fines. Rhenus igitur cum ex alpir bus illis erupat: Germanos primo a Celtis intersecans in borealem usq oceanum āplissimo alueo decurrit. Sed prius q mar re attingat ex eius fontibus intra Suenos procreans Istru universam prope regione illam mercatoribus nauigabile reddit Hic enim Ister cum ad orietem uertitur: multis alijs infusis fluminibus conualescens: spumosus tadem & obtectus caligine pro pe Peucen per quincy ingentes alueos in Euxinum proripitur. Qua se ad Boream reflectit; multas ac uarias nationes irrigat: quousquad hostiu puenerit Meotidos par ludis. Nam Germanos primu plambens: Sarmatas deinde secat. Tum uero Getas ac Basternas inundans : qui ad oceanu sut uersi: Dacib9 facultate adauget, nec mi> nus ad Alanos & Tauros preterflues om/ nibus nauigandi per continente facultate prestat. Qui quide Tauri excelsum illum qui Achillis cursum inhabitates; angustu

fane terre spacium licet oblongumiad par ludis usq ripam ptingunt: quibus conter/ mini sunt ipsi quos diximus Alani: quoz regio equoru multitudine exuberat. Sed bis cu admoti sint Melanchleni & Hip pemologii tū etiam Neuri & Hippopo desracdeinde Geloni & Agathyrsi: miru est q innumerabili uariaru gentium multitudine replent undiq illa prope extre mam europe parté. Vnde Borystenes flu uius dilabens e cospectu arietis frontis di rectect aduerfus Cyaneas in Euxinum di mergitur. Inde & Aldescus quoq & Pen ticapes ex Rhipeis dilapsi montibus im murmurant. Quorum fluenta cum glaci/ ali appropinquarint pelago (Nã eo uer/ sus deferuntur) splendidissimu quoddam deducunt Electru : quod haud quag dif simile rutilanti lune uidetur cum primu incipit oriri. Pariunt & Adamantem lapi dem. Sed cu Agathyrsos lambit: nam ex omnibus magis obnoxij funt boreę: ceter rum ad austrum Gerretenent & Norici: tum etiam Pannonij & Mysi & Thraces:

Alam eques dinites.

Melanchleni. Hippe mologi. Neuri. Hipp popodes. Geloni. & Agathyr fi populi.

Borystenes fluuius.

Aldescus & Pentica pes fluuij ex Rhipeis montibus oriuntur.

Vbi oritur Electru.

Vbi oritur Adamas.

Gerre. Norici & Pannonij po puli. Mysi & Thraces populi.

Hellespontus,

De Asterio lapide.

De alia parte Europę.

Hiberi. Greci. Itali.

Columna a libe iniecta

Tartessus mons.
Cempsi populi.
Pyrrheneus mons.

Sed Mysi magis q Thraces ad borea uer, tuntur. Qui quidem Thraces late per am, plissimam regionem diffusi/partim ad la tus Propontidos maris colunt: partim ad Hellespontum coniecti: partim etiam ad Aegeum tenent: ubi circa excelsa melli flue Pallene Asterius lapis gignitur haud dissimilis flagrati stelle aut exureti flame me : a qua stelle similitudine uocatus est. Sunt & alie qplurime gentes sub hac celi parte constitute: que omnes circumbabis tant litrum: atgex eo no mediocrem na/ uigandi comoditatem aucupantur:quoru nomina superfluu esset aperire. Reliquu erit igitur: ut nuc de alia Europe parte di cam: que tribus extesa marginibus usqu orientem progreditur. Eam enim partim Hiberi tenent/partim Greci/partim Itali. Veru ultimus Hiberie terminus oceanu lambit: ubi potissimum una ex columnis cospicitur a libe iniecta, quam infra Tare tessus mons erigitur: cuius regio copiosa est admodu & fertilis. Huic Cempsi ad beretes ad Pyrrhenei usq montis radices

tenent. Hinc uero sequitur Italia: quam mons quidam elatus admodum & extensus ut stathera p medium secans : atquilă abomni latere circumsepiensi miro quo dam ornameto & insuperabili prope mu/ nimine uallauit. Nullus unq architectus cu uiderit poterit negare q extiterit Mi nerue opussad regionis illius decus & mu nimentum: quo quasi corona precingit. Illum incole Apæninu uocant: qui ab alpibus illis inchoans: qui citeriore galliam ab ulteriori separanti septentrionem uerz sus in Siculum usq protenditur fretum. Multe intra incolunt gentes ac permulti populi:quorum nomina baud facile poli sent a nobis explicari. Verum primi sunt Tyrrbeni ex ea maxime ipsius parte que intra boream & çephyru est sita : quibus gentes quedam pelasge quas.q.ex Cyle ne in Italiam traijcientes cum ipsis Tyr, rbenis illic ferunt consedisse. Proximi bis sut Latini gloriosu hominu genus: soliq ubertate ac ingenioru excelletia fecundu:

Mons Apæninus.

Tyrrbeni populi.

Pelasge gentes.

Latini gloriofum ge A

Tyberis fluuius.

Holtia.

Roma.

Campania.

Aedes Parthenopes.

Collis Sirenidos.

Lucani. Bretij. Leucopetra.

Locri populi.

Alex fluuius.
Metapontini populi.

cuius pet medium decurres Tyberis unio uersamq illam irrigans regione a ppinquo tandem mari placidissimo sinu apud Hostiam excipituri fluuius quide cetero rum omnium princeps & imperator: qui clarissimă illam & prepotentem interse/ cat Romam nostrorum regum domiciliù atque omnium aliarum regionum caput. Huic uero proxima est Campania regio leta: atq omniu copiosissima: ubi & edes uisunt pudice Parthenopes: quam dicut ex freto illo benignissime fuisse susceptă. Ad austrum autem uersus sub Sirenidos colle flumen cospicit Surrhentini Silari! quem iuxta Lucani & Bretij tenent usqu ad Leucopetra partim gentes. Inde uero ad boream ubi primu çephyri summitas eminet Locri positi: Qui cu olim in Itan liam ex Attica concessissent: ferut eos loci amœnitate captos cu indigenis hominib? amicitia & societate coiunxisse: ciuitateq ibi condită suo nomine appellasse. Quoru adhuc extat genus prope Alecis fluminis decursu. Tu uero Metapontini adiacent:

neclonge ab eis circa Sarum flumen Cro tone florentissimum conspicitur oppidu: Vbi gloriosum illud lacinie Iunonis tem/ plum conditum extat: atq infelix Sybaris deplorasse diciti ob iratum louem aduer sus ipsius ciues: of fuissent admodum de bacchati in Alphei sacris. At Samnite de inde politivintra magis continentem/ atq; :Marsi: qui uelocitate pedum plurimum ad cursum prestant. Tarentini uero ad lit tus reiecti i ibi oppidu tenenti Amycleo. rum olim interitu conditu: Quibus pro pinqui Calabri lapygu.q.gens: que qui dem usq ad Hyrū protendens:quod ma/ ri adiacet. Vnde Hadriaticu fretum iam incipit ad Aquileiam atch Tergestinorum oppidum contrabi: quod ad extremum ipsius positum est. Sed ad orientem cum inde se inflectat: Liburnorum primo lit tus lambit : ac deinde universam illorum regionem illidit, uastis oppressam tene bris, quantacuq est : que adiacet Isthmo. Bulimeoru quoq pfricans margines per imensum statim diffusum alueu extendit Sarum flumen... Crotona oppidum. Templū Iunonis. Sybaris.

Samnite populi.

Marsi populi m cur n weed.
Tarentini populi

Calabri unde orti fint. Hyrus. Principium Hadriatici Aquileia. maris. Tergestini.

Liburni populi.

Bulimei.

Illyrici. Ceraunij montes.

Monumenta Cadmi & Hermione uxoris.

De portento colunaru.

Thracia. Horitia.

Pelopis infula: que & peloponnes us dicit.

ac Illyricos primu irrupit: atog ad Ceraur nios usq altissimos montes invertif: qui bus in locis monumenta quedam i spiras contractas uisuntur: que ferunt Cadmi & Hermione uxoris eius extitisse: q cū am bo iam decrepiti essent: ac louge admodu confecti senio, ab Ismeno illuc concessis? sent: ibi in serpentes fuisse mutatos: Vbi etiam aliud conspicit mirabile. Nam due utring confixe funt columne: que quotiv ens aliquid iminet aduersi uicinis bomi, nibus: ambe statim inter se collidunt: ut conflictari uideant. Ad austru uero uer fus sub ipsa prope Thracia: supracy Hor ritiam gręcię tellurem: pars illa: qua Hele ladem uocant: initium capit ascensu qui dem difficili, acduplici pelago periculofa Nam egeo & siculo freto: duobus prete rea agitur uentis: quorū alterum appeli lant Hesperium siue Siculum: qui & çe phyrus est: alterum Eurum qui efflat ab Aegeo. Deinde sequitur Pelopis insula que & peloponnesus dicitur: cuius quide forma baud longe distat a platani folio. Nam lata est ab initio: & in acutum limi tem proteditur. A summo enim boream uersus angusti cuiusdam quasi Isthmi ui/ detur figuram preferre: atcs cu Hellade mutuo firmari acconiungi uestigio. Val latur tamen ex omni reliqua parte mari timis fluctibus: ubi ad cephyrum uersus Triphylidos tellus sita: iocudissimis Alphei undis abluitur: qui quide cum intercidat Auento Messenij Eurote ambo non ex mari aliquo uidet effluere: sed ex imis nasciterre ipsius uiscerib9. Vez Alpheus Cliorum terram secat. Eurotas autem per Amycleos dilabit. At circa infule mediu intra conuallem sub Erymanthi scopulo Arcades tenent. Vnde & Melas amnis & Crathis & Iaon fluunt: Tum etiam antiquus ille Ladon exorit. Proximi uero bis Argini & Lacones: quorum regio altera quidem ad orientem spectat; altera ad au/ strum. Huius autem Isthmi latera gemino costat pelago collidi.uno quide ad oc cidente uersus: altero ad autora; quod usq ad ea loca cotrabit que Sacronida uocant.

Alpheus. Messenius & Eurotas amnes.

Scopulus Erymanthi.
Arcades populi.
Melas Crathis & Iaon
fluuij.
Argiui & Lacones populi.

Sacronida loca.

Attica regio charismes

Ilifus amnis.

Boetes.
Theffalia & Mace donia.
Epirus.

Actolia.
Achelous fluuius baz
bens arenas argenteas
Echinade infule.
Oppida Cephallenoz.
Phocis.

Mons Parnasus.

Zephisus fluuius.

Phitonis tellus.

Vez e conspectu ipsius Isthmi: que pelo ponnesum diximus : ad eam parté uersus que adorientem spectat: posita est Attiv ca regio clarissimoru bominu & excellens tissimoru ingenioru parens & nutrix:qua diumus ille Ililus amnis perlabitur. Vn/ de dicut olim Boream sua Orithyiam ra puisse.ubi Boetes siti & Lociis. Tu uero Thessalia & macedonia ea i parte emicat: unde Emei Thraci niuosi uertices conspiciuntur. Sed e regione ad cephyrum Epirus Dodonea, late admodum longect di stendit: & ad ad austrū Aetolia cui9p me dium Achelous amnis fluens i Trinacrie usq fretum argenteis arenis dilabitur in fulas illas fecans: quas Echinadas uocant: quib9 proxima sunt Cephallenoru oppida. sed ad orientem uersus P bocis est sita: Atq in boream uersa usq ad Thermopy laru bostia sub niuoso potissimum Parna si uertice protendit: Cuius p mediu çe/ phisus amnis e rupe defluens/propinqua arua perpetuis fontibus irrigat. Tum ueto Phitonis sequitur tellus miris quibus dam & inconsuetis odoribus fragrans: ubi draco ille delphicus ad Ditripodes intra parietes templi pstratus iacet adhuc multis horrendis squamis: ubi ferunt Apollinem ipsum quotiens ex Mileto aut ex Claro insulis proficiscebat plerunq insudere consueuisse: atqueius illic deaurate pharetre uincula dissoluisse. Hec erut igitur que de Europe regionibus & situ discere que de Europe regionibus de la contra de l

De Insulis Europe

Vnc de iplius Infulis antea dicere constituimus : q ad aliam accedamus terre partem: que ambas alias prope magnitudine amplectitur.

Itaq ut inde incipiam: unde etiā Europa primū extulit caput: & columne ille Herculee infixe: eam a libya reliquoq iniecto oceano feiungit: Gadira prima nobis occurrit. Ea enī cum a phænicibus olim extitisset: qui Herculem colebāt: ab eis etiā Gadira est appellata: Antea uero no Gadira sed Contimissa ab biberis dicebatur. deinde Gymnesie insule sequūt: ex qbus De delphico dracone.

Hepculie columne kaci i fixe

Contuntifica on gadina deta est

Baufus.

Baleares. un dete

Tetracona ciuitas. Barcilona ciuitas.

Sardinia. Cyrnus.id est Corsica.

Hippota rex.
Aeolides infule

que propinquior esti Bausus appellatur. Relique uero gemine sunt & a grecis Bar leares appellate a fundaru iactu: quibus homines ipsi maxime utebat : quap alter ra que maior est Terraconam ciuitate bas bet : altera uero que minor Barcilona con tra potissimu septentrione uersa. Tu uero sequit Sardinia: atcz Sardinie uicina Cyrnus ambe prope e regione ad hostia site: ex quib9 altera que Corsica est: longe est q reliqua aditu superior: cum pruptis ad/ modu collibus & densissima uallet silua: fed ambe soli ubertate & nascentium co pia spectatissime. Deinde apparet insule alie i gyrum posite: que cu olim ab accor la Hippota benignissimo i hospites rege inhabitate extitissent: ab eo etiam Aeolides sut appellate: Quem quidem ferunt obipsius animi uirtutem: quam constat piam & clementem fuisse: id quoq; a dijs. ipsis consecutu: ut no solu earum insulaz quas septem suisse tradit: sed etia uento? principatu & imperium acciperet: que cunquindiq nauigabili freto cotinerent: A grecis quog funt Plocie cognominate: Sed bis nulla uicinior est q Trinacria que & Sicilia dicitur e conspectu Italie posita: ac tribus famosissimis promontorijs mu? nita: quorru unu Pachynum dicitur: qui mons ad orientem folem spectat: & glov riosam illam Syracusanorum ciuitate sub pedibus tenet maximu olim tyrannorum domiciliu. Alteru uero Pelorum uocant: qui ad boream uersus italiam conspicit: cuiq; Messana proxima est. Lilybeum autem tertium aduersus çephyri erumpen/ tis impetum uidetur prorsus insurgere: cui etiam ciuitas adheret eiusdem nomi? nis. Vez ex Peloro quod ad Italiam con spicit: nauigatio illucnimirum pernicio/ sissima efficitur: cum angustus sit admodu limes & sinuosus : nec sine uebemen. ti impetu intercludatur mare. Ibi eni ua/ stis absortu speluncis: quas ab Eonio Ne ptunoq incifas ferunt: borrendis pleruq mugitibus fremit. Sed ex Sicilia ad austrū uersus transitus est in libyam: & ad alte rius Syrtis initium: Altera autem facile

Plocie a grecis dicte. Trinacria id est Sicilia

Pachynus.

Siracufanorū ciuitas.

Pelorus.

Lilybeus.

Fabula.

Menix. Gortyna.

Diomedea infula.

Liburnides.

Ampracie infule. Corcyra.

Neticia tellus: Vlyxis patria.

conspicit: si quis retorserit se ad Italie lit tora. Huius uero e conspectuigemine in sule uisuntur: quaru una Menix dicitur: altera Gortyna: que portu in libyam prestant. Veru ad sinistram in adriatici sinus atogad lapygia uersus, insula emergitur: que olim a Diomede codita, ab eo est etia Diomedea appellata: quo ferut Heroem illum fortissimu seuiente tum pelago: cū captiuis biberis deuectum: ibiq coledil/ se consilijs captū Aegialee deprauatissi me mulieris. Deinde ad orientem uersus longeille tractus aperit infulaz Abfyrti: quo quonda homines ex Colcho pfectos irrupisse dicit: dum sugientem Medeam psequerent. Ac deinde Liburnides site. Ad austrum autem uersus/post Ceraunij montis prerupta, insule queda obijciunt quas Ampracias uocant. Tu etia & Cor cyra conspicit insula fertilis & copiosa ac ueteris illius Alcinoi clarissima.q.& sper ctatissima regio i cui maxime adiacet Ne ricia ithace tellus optatissima & ipsa olim Vlyxis patria : Complures quality passim conspiciut: quas Achelous amnis a Chalcide fluens i circum perfundit & irrigat: Multe quoq; alie ad boream uersus: quaz una est Aegyla: & Cythera altera: & Cal uaria reliqua , atq; ad aliam conuerfa par/ tem que respicit ad occidente Carpathos: Neclonge ab his sita est Creta insula per pulchra & fecuda nutrix.q. louis magni: ac frugu ubertate & pascuis copiosissima: meracissimoq inundans uino: in qua Ida famosissima quide silua exorit referta fra grantissimis cupressis. Ciuitates habet co/ plures & puincias no nullas : quibus an/ tea senex ille Minos iperitabat. Huicde inde obiecta est Rhodos infula: & ipsa ab egyptijs.q.condita & lalisyoru pulcherri ma colonia. Veru ad oriente uersus Che lidonie site: Tres enim sunt: atq Patarei dos obiecte uertici. Tum uero & Cyprus intra Pamphylie sinū sita gratissima olim regio ueneris Dionee. Neclonge a Phæ nicia posita est Dyados itra ipsius amplis simum spacium: ac in cospectu Suniados collis supra abbantes Salamina conspicit:

Aegyla.Cythera.& Caluaria. Carpathos. Creta.

Ida silua samosa.

Vbi Minos imperauit. Rhodos colonia lalify orum. Chelidonie.

Cyptus.
Pamphylia regio.
Phœnicia.
Dyados.

Salamina.

Aegeum mare.

Sestos. Abydos.

Macris.

Scyros. Peparethos. Lemnos Vulcani regio Thasos cereris cultrix. Imbros. Samos.

Delon. Cyclades.

& Aegina: ubi mirabilis quedam Aegei maris altitudo apparet: tametsi inumera biles pene i eo insule coniecte: que mito quodaminter se ordine ita disponuntur: ut atte potius q natura constructe uidean. tur. Procedunt eni usq ad Hellespontu: in quo quidem a leua potissimum ubi eu/ ropa conterminati Sestos est sita: & Aby dos a dextra illi prorsus e regione posita: ad alteram pattem ubi & Asia incipit ex tense ambo in boream. Sed ad Europam uersus Macris erigitur ab Abantibus olim condita. Tum etia que maxime uentis infringit Scyros ac Peparethos. Nec longe ab his Lemnos Vulcani.q. regio: & antiqua illa Thasos, cereris cultrix. Tum etia & Imbros: unde stati Thracia illa & peruagata emicat Samos uetus olim Lyrban. tum colonia. Que uero prima Asie fronte tenent & circumsistunt Delon; ab ea cir cuitione Cyclades a grecis funt appellate. Vez omnes Apollini dedicate facra illi & choros agut nouo potissimu instante uere atog eo tunc cu incipit e montibus luscinia

canere. At insule ipse sparse passim ussuns turi intra pelagi iplius confinie linu tani quam quedam i tranquillo ac sereno celo stelle constitute. Quibus propinqui sunt Ionides: ubi & Caunos est 1 & Samos ipsa gratissima olim Iunonis pelasgidos sedes. Tum etia Chios sub excelsi Pelmei mon tis radicibus posita: ac deinde Aeolidum insulatu rupes Les bos scilicet & Tenedo e medijs erigūt fluctibus: ex quibus Me las & Colphus amnes i hellespontum di labuntur: Inde uero ad boreā uerfus pro; pontidos maris fluctus undiquaperiuntur & dilatantur: ubi ad aditum prope Euxi ni maris ad finistram uersus, alia quedam conspicit insula famosissima quidei olim sedes maximorum Heroum. Nam ferunt V bi heroum amme mersats. ibi Achillis animam acceterorum fortif simorum hominum inter montium illius prerupta uersari: buiusmodique gratiam tales uiros a dijs dono ob eorum uirtutem consecutos: ut immortales efficeret: cum ipfa uirtus immortalis sit:& immortalem consequi gloria sit necesse. Eam enim ob

Ionides. Caunos. & Sav 1 mos

Chios.

Lesbos. Tenedo. Melas & Colphus amnes.

Achillis Anima



Leuca.

Phenagora & Hermonaffa ciuitates.
Ionij populi.

Erythea.

id oppecora omnia candido uellere pariat: greci Leucam appellauerunt. Nec multo ab ea longe alia quedam erigitur: ampla quidem & magno quodam dimenso tras au: que in Cimerium bosphorum recta nauigantibus uia pre ceteris occurrit e re/ gione Meotidos paludis ad dextram sita: Ea eni est in qua condite sunt Phenagora & Hermonassa ciuitates: quas & qui con/ diderut Ionij colunt. Sed he sut omnes insule ille que intra bec mediterranea maria fama & celebritate aliqua potuerut ad cognitionem nostram peruenire. Verunta men que in amplissimo coattant oceano: cum sint coplures neg magnitudine neg fama nostris inferiores: eas pretereundas esse silentio indecorum fore iudicaui.

Rimū igit de illa dicā que in medio Athlantico sita a grecis est Erythea uocitata: cum ppulchra sit illa quide & armentorū copia refer

tissima: tantagaetis benignitate predita;

ut homines pariat continentissime acpe ne immortalis uite: cu diutissime uiuant. Eam uicini ethyopes.q.incoluere: quos ferunt illuc cocessisse interempto ab Heri cule Geryone. Sed ad summum Europe uerticem: quem facrum incole uocant: fa/ mosissime ille Hesperidum insule conspi ciuntur. Quas non frustra fabularu est aurea poma produxisse: cum plurimo auto ditissime sint: atq; omnium prope metal loru genera pariant: Eas uicini quoq bi/ beritenuerunt. Nec longe ab his admodu sed magis ad boream uersus Britannorū infule uisuntur contra potissimum Rheni bostia: amplissime quide: & que ceteras omnes magnitudine superant : neqqua, uis alia diuitiaru copia aut armetoru mul titudine & uarietate aut hominu genere inferior. Ibi eni stanni & plumbi & multiformis eris materia ex terre uisceribus q facillime eruitur: Auro etiam & argento plurimu pollent. Inter cetera que pariunt armenta/ pecudes habent tam mollissimo

Erythej logo mita habet.

Helperidu infulç granen poma produxisse dicatur.

Britannorū insulę.

De ipsarū laudibus.

brunne pecules molhsom

Long equo phiberniq.

Insulg cultores Bacchi.

indutas uellere ut ad aranearum similitu dinem tenuitatem q facile contrabi possit. Equos producut gplurimos haud ineptos ad laborem. Sed que magis ad occidente uertitur: cu primam eius frontem ad bi beriam conuertat: ab hiberis & ipsis olim habitata Hibernia uocitatur. Ea longe co/ piofiores equos parit: atq eos eiusmodi: ut no uideant nisi quodam suauissimo in cessu deambulare a natura didicisse: ac cu quadă quasi modulatione progredi more regio. Massam terream gignut: sed ad. mixtam sulfure ad carbonum similitudis nem: qua fabri ferrarij & universa eare gio: tum etia que finitime sunt: maxime utunt ad incendendos ignes. Gentes bar bent ferocissimas & aptissimas bello: que cu pulchro sint corpore & elato mebrisque robustissimis ac colore candido: ingenio quoq; & facilitate lingue plurimu pstant. Extant & alignon longe ab his infule fite cultrices gmaxime Bacchi: in quib9 Ame mitatū mulietū olim clarissimorū uitorū coronate hedera pendentibus corymbis

intra se quasi comote furore quodam con citantur: atq cum ingenti clamore elato bacchum uociferates, noctuipfi deo facra ex ritu perficiunt. Haud enim sic in ripis Thraicij Absynthi Bistorides cosueticiū bacchum proclamant. Neg; sic indi pueri apud Gangem tripudiant stridetes sono ro cantu: quemadmodum ibi mulieres il/ le Bacchum celebrantes obstrepunt deo: ac faltantes uota perfoluunt. Nec multo etia ab his longe erigit: que ultima dici/ tur Tile: ubi cu sol ardens ad polum articum diuertit: tanta peripicuitate perlucet noctes ut quousq ad austrum redierit:pa/ res prope cum die esse uideantur. Inde uero si quis ad Scythiam uersus nauigans & ad oriente inflexerit nauem: Chrysia que est altera oceani ipsius insula inueniet: in qua sol quock purissime emicat: Tū uero si converterit se e regione ad meridiem: statim illi occurrit Taprobana pergrandis & ipsa quide insula: & multis uariaru re rū diuitijs referta: multorug qui inde in Asiam transferut procreatrix elephantu;

Tile.

Luciae noctes aprid Tile

Chrysia.

Taptobana.

Vbi elephantes nascūt

Mirabilia de Cetis.

Cete puers in offisima

Ogyris.

Dedicata enim est potissimu Veneri, atq illi sua psoluunt uota. Na supra illius ca/ put cancer / quod est ardentissimu sidus: continue per gyrum circuuertitur: eamq prope regionem adurit. Cetas habet pal sim per littora uagantes: que in mari pris mu rubro depaste, illuc se ingerunt : ani, malia sane monstruosa & tante magnitu/ dinis: ut colles quidam littoribus aduecti uideantur.Quorum dorsum longo spina rum tractu exasperatur: infestissime ad modum pueris si quis deambulando per littus occurrent: Nec, quispia alius si uifus fuerit potuerit facile ex earum fauci, bus effugere : cu adeo deformis esse byatus ferant: ut cu bominibus ipsis nauem sepenumero deglutierint: quod prosecto no alia euenire ratione hominib9 creden/ dum est: nisi ob nostra delicta que uoluit deus buiusmodi quoq monstris expiari: cũ i hac misera erraremus uita. Extat pre/ terea alia infula Ogyris ab Aeolis appella ta: uetus quoddā Erythracis regis monu/ metu e regiõe carmanidos pmotorij sita:

a qua si quis ad boream diuerterit: & ad Persicum mare/ Icarum statim offendet: ubitauro polite Diane templum conspicitur/mirabile quidem ob uetustatem: sed mirabilius fingulari quadam rei nouitate. Nam inde semper quidam exhalat fumus sine ullo prorsus adhibito igne: putridus quidem at q infeltus ad modum acceden tibus. Sed he sunt insule ille que etia fa ma aliqua intra oceanum occludunt: Et si non inficior passim etiam complutes sitas esse: quaru quedam intra libycum sinum posite: quedam etia intra asiaticum: tum & circa Europe decliuum ac intra oceanu ipsum: quarum licet non nulle habitabi les sint/& gratissimű plerung nauiganti/ bus portu prestent: tamen quia ignobiles perstiterunt: nec satis a nostris perspecte: non solum mibi difficile fuit : sed etiā su perfluum uisum:earum nomina & situm aperire. Dicam nunc igitur de Asia.

Icarus.
Templum Diane ex
quo semper exhalat
fumus sine igne.

Sequitur de Asia.

Erū Afię formam cum alij aliā esse dixerint: illud ta/ men certissime constat eam sibi cuiusdam coni imaginē induxisse. Nam cū ab ami

plitudine tang a latislima quadam basi: eius aditum incipiat : deducit tamen paulatim & ad extrema usq protenditur: ubi Dionysijthebiginę columnę conspiciun. tur site: ubi & Indi: qui extrema illa occupant: intra funt motes politi. ubi & Ganz ges candidis undis per latissimu alueu in Nyseum usq littus deuoluit. Ea enim cu a monte Tauro dividat : que citerior est: neg illi supiori par esse magnitudine di cit: neg etia forma colimilis. Ipsa est eni que influente pontu habet: atq in ea iple principatu tenet. altera uero que amplior est multu interfundit oceano: qui ternos fluctuosissimos ebulliens Persicum mare tum etia & Hyrcanu & Arabicum facit: Quorū bij duo ad austrū uertunt: Alius uero distedit ad borea & aphricu fretum

Columne Dionysij.

Ganges Auuius.

Nyseum littus. Taurus mons.

aduersus Euxinu: ubi inumerabiles prope incolut gentes : cu inter utrug ingens quidam Isthmus: & amplissima terrarum spacia cotineant. Ven mons ipse Taurus qui uniuersam (ut dixi) per mediu disiu git:a Pamphylia incipiens ad Indos usq protendit: Qui quide cu non nung altius erigat: ac eius capita recuruet quasi que dam reflexa boum cornua / qui ad faltum erigerent: ab ea similitudine Taurus est appellatus. Ex eo infiniti pene fontes & flumina exoriunt : quoru quedam uersus boream dilabunt: queda meridie petunt: queda etia ad euru & ad cephyru conner/ sa: cu ob uarias regiones quas interluunt: uaria etia sint nomina consecuta; baud faz cile esset omniu appellatione aperire. Id eni cure sit eoru maxime qui illa circuba bitant loca: Solū illud dicendū a me erit: que flumina que ue gentes sunt ille : que fama aliqua potuerut ad cognitionis luce peruenire. Meote igitur & Sauromate cu superiore Asię partem occupent : que ad boream conspicit: primi etia mibi occur runt: ut eos ceteris in hoc ordine prefera.

Euxinum mare.

Pamphylia.

January vies fi dictus fix

Meote & Sauromate populi.

Ex Amaçonum femi / ne procreati.

Tanais fluuius Afiam ab Europa difiungit.

Caucasus mons.

Scythia.

Mirabilia de frigore.

Ipli enim sunt qui Meotidem palude cir cumbabitant ex Amaçonu.q.semine(ut dicitur) procreati. Nam ferunt cum ille a patria profugissent atque cospectu Ther modontis fluminis castrametate fuissent: cu Sauromatis ipsis se comiscuisse: ut qui ex eis progeniti fuissent: foret uiri foites: & bellicosi euaderent: atq; eos deinceps ita permanfisse traditur. Vastam quanda & pergrandem siluam inhabitat densissi mis passim arboribus consettam: cuius p mediu tractus Tanais intra propinquam paludem dilabitur. Ipse est enim fluuius ille: qui etia ab Asia Europam disiungit: cu ad occidentem Europam relinquati & ad oriente Afiam. Ex eo fontes complures & riui scatent: qui per Caucasum di> labentes intra illius faxa & coualles imur murant. Sed qui amplior est p Scythiam diffusus multoqinflatus borea:imensam illuc conuebit glacie: infelicesq; illos facit qui uicina incolūt loca. Nā quotiens spir rante borea frigus inoleuerit : totiens in terire pre oculis aut equi conspiciunt aut muli: aut armenta ipia gelu ipio cotrabi; & errantes passim per siluas pecudes su/ premu uale decatare. Nec homines quoq tute intra cotecta & obstrusa domicilia coi fistere posse.cum & ipsi una cum eoru ar mentis prorsus interirent: nisi observata tempestate cum occlusis curribus ad miti/ ores regiones effugerent: & suam furenti borez patriam relinquerent. Huiusmodi sunt igitut, qui circa Tanaim regione sut sortiti: Verum qui Sauromatis propiora tenent loca/ Sidi uocantur. Tum etiam & Cimmeriji & qui Euxino adherent ponto Cercetij quoque & Orete & quos ferunt quondam a Xantho & Abideo Simeonte post debellatam Troiam: illuc una cu eo/ ru duce: aduersis uentis: Acheis depulsis: quibus proximi sut Eniochi & Zigij: qui & ipsi olim illuc ex pelasgis sunt deuecti: deportatos fuisse. Deinde uero ad extre mum ponti Tyndaride positi: ac deinde Colchi q Caucaso adherentiolim ex egy/ pto profectivubi ipse quoq Caucasus iu xta Hyrcanum fretum altissimis collibus extollitur: ex quibus quide Phasis fluuius

supremu nate decatore

Sidi.Cimmetij.Cerce/ tij & Orete populi.

Eniochi & Zigij.

Tyndaride & Colchi populi.

Phasis fluuius.

Mons Armenus. Cafpium mare. Iberes populi.

Tamarite qui baccho choreas circa torcula ria ducunt.

dilabens Circei tergum uersus in Euxinű deflectif. Exoritur tamen ab initio ex mote Armeno qui inter oriente & borea tra ctus Isthmu quendam facit:qui Caspio & Euxino mari occludit: que iam pride Ibe res illi occuparunt: qui quonda a Pyrrhe neis montibus pfecti i eam orientis parte irruperut: homines pfecto bellicosissimi & uicinis Hyrcanis infestissimi: cũ qui bus iam antea atrocissima gesserunt bella. Tum & Tamarite positi: qui olim bacchū ab Indicu uictoria redeunte no solu exces perat hospitio/sed etia solemnia illi sacra costituerat agitates choreas circa torcularia: quoad spumaret musto. Accingebant eni cingulis ex corio: indutiq damarum pelles, oe bacche quasi infani pelamabat. His uero de prope Caspium allidit mare: Quod spero facile descripturum: si modo id mihi concesserit deus: non ut qui pro cul illius semitas conspiciam: neq; qunq illuc me traiecerim; aut uiserim illius situ & formam: aut ut pleriq; consueuere: qui nullam aliam felicitatem exiltimat q plus rimas circumeundo diuitias accumulare:

quo sibi auru aggregeti polluceanto unidio margaritis: ac preciosis eo patria lapii dibus exornent: cu no ea mibi a paretibus relicta sit mercandi disciplina: sed ut ille: que uso ab ineunte adolescentia litteraru studia erudierunt: quibus eueniti ut que etiam remotissima sut: tano presentia intuear: ato omnia mente & cogitatio e sine ullo prorsos errore possim facile metiri.

De Caspio mari.
Aspij igit maris forma buziusmodi est: ut maxime in gyrum & circulare ambitus flectatur. Ab oceano enim qui Scythicum littus ad boz

ream illidit: exoriti certiflimü est: unde p inculta ab initio & desetta dissusum loca in austrum per longas angustias extendit donec disatatu pausatim & in amplissima cotractu spacia Caucasi montis radicibus inheserit. Est enim illius usus nauigabilis ac perutis admodu omnibus anni teporibus: preterq in mensibus tribus: quibus estiate borea tractus oceani uebemeti aduersus impetu insurgit. Parit enim multa - Ubi caspin mare exority

Vbi nascitur crystallū & Iaspis lapis.

Scythe.

Vni. Caspij & Albani populi seroces & apti bello. Cadesij. Mardi Hyrcani & Ap Mardus sluuius.

Dercebij & Bactre populi.

Massagete populi. De uita & moribus Massagetaru.

pcio & admiratione digna. Nã ex eo p cer teris que inde asportar, crystallu quog & laspis pciosus lapis: q cu cicerei sit coloris inimicari quaxime dicit uanis imaginib? ac terrorib9 nocturnis. Gentes circubabi tat innumerabilis pene multitudinis. Sed ut ab eo latere incipia: quod ad borea uer git: primi eminent Scythe: & illi potissi mu q ad Saturniu mare iuertut ppe Cafpij ipsius hostiu. Tu uero Vni: ac deinde Caspijipsi & Albani: quoru omniu mo res feroces funt a natura: belliq; aniditate perciti. Cadesij uero intra asperos montes positii uicinos habent Mardos: & deinde Hyrcanos & Appos: quos Mardus fluui? inundans ac placidis discurrens fluctibus: Dercebios quoq & Bactras irrigat medi? inter utrung dilabens, in Hyrcanu tande mare proripit. Vez Bactre ea regione in colunt que ad pedes adiacet Parnasi. Der cebij aute ad altera siti Caspianis fluctibus excitat. Post quos ad oriente uersus trans Araxem Massagete positi; quoz studium est ut continuo sagittandi casu conterant: infestissimi admodu hospitibus:neq; cum

uicinis populis ulla servare diutius amici/ tia nece fide possint. Frumeti ac uini usum prorsus ignorant: Bibut eni lac cu equoru admixtu sanguine. Tu uero magis ad bo ream uersus Chorasmi tenet: quibus stati Sundia succedit tellus: cuius per medium Oxus dilabes: Homolo mote a tergo relicto: qui Caspiam decurrit. Sacce deinde tenet potissimű circa ripas Iaxarte fluminis politi: populi & ipli sagittandi arte pe ritissimi, & adeo continuo usu eruditi: ut no uideant posse a quouis alio uinci neq adequari. Turpe eni admodu iudicarent: si quis eius sagittă in cassu emitteret neq feriret signu. His deinde Tochari admo/ ti sunt. Tu & Phurij & Seres gentes pror sus barbare: nec ullius docte discipline: nequillius rei studio aut cultui dedite: sed tantu per deserta uagantes flores quosda eas legere dicitur: quibus uestes sibi uarijs coloribus intingut, urtice potissimu floris bus cosimiles: easq sibi ipsis mira cotexut arte: atogin ea referut eas etia araneas su/ perare. Sunt etiā & alij ex Scythan genere coplures populi: quoru nomina & mores

## Masagetaru potus.

Chorafmi.
Sundia tellus.
Oxus fluuius.
Homolus mons.
Sacce populi fagittādi
ufu periti.
Iaxarta fluuius.

res populi barbari & fine disciplina: qui in textura uestium aranneas superare ferunt.

prorfus incognita plittere: cu ad eos difficultimu aditu fecerint asperitates locop: & aeris illius inclemetia: atquas peritimi rigores: quibus regiones ad extrema coniecte continuis prope temporibus infestantur.

Ae funt igit getes ille quas dixi circa Calpiū ad borea occupasse. Dica modo de ijs que ad occidete uerse a Col chide citra & Phaside uses

ad maris Euxini littora infidere: que ue usque ad Traicium ubi Chalcidos tellus est sita ptendut. Byçeres igit erut primi: atque bis pximi Bechyres & Macrones: ac desinde Phylires: q ciuitates & casas ligneas quas olim sibi codiderat adhuc tenet. His adiacent Thibareni prestantissimi ouium cultores. Tu etia his assident Chalybes ho minu genus durissimu: qui quoniam eam sunt regione consecuti/que nulli est prors sus ob ariditate apta cultui: in ea quam dis dicerunt arte mirissice prosecerunt. Nunquenimi elaborado ferro parandisquad bella armis a malleis negab incudibus uacant:

Byçeres. Bechyres. Macrones. Phylires populi cafas ligneas habitates.

Thibareni optimi oui/ um cultores.

Chalybes populi du/ rillimi & ī fabrican/ dis armis aptillimi. totaq illa regio fumo cotecta ardere igne uidetur: & ferramentoru structuris icti/ busq inborrere. Tum uero Assyria sequis tur: qua Thermodoon amnis a mote de lapsus armeno perlabitur: atq inde usq ad Amaçones celeri statim proripit cur su: quem quidem ferunt sugientem olim a Sopida Sinopem iussu Iouis: qui illam deperiens inuită a patria su mouerat i eius prope finibus excepisse: atq illis cotinue deplorandi parentum absentiam locu be nigne tradidisse. In quo postea ipsa ciuita tem ab se codită suo nomine Sinopea ap/ pellauit. Circa uero ipsius fluminis ripas ctystallum ceditur, candidissimu quidem ac purissimu quasi glacies. Ibiq inuenitur & laspis. Nec longe admodu Iris quoq & Halys dilabentibus universam illā regioi në irrigua & amæna reddunt. Vez uterq a mote Armeno: unde oriunt ad boream uersi, Carambidos prope collem lambut. His proximi sut Paphlagones adiecti mai xime littoribus: Tu etia facra illa Marian/ dynorū regio: ubi dicūt rabidū illū quodā & tricipité cané: que ab iferno dite ereptu

Assyria.
Thermodoon amnis.

Amaçones.

Sinopea ciuitas.
Hic crystallum ceditur
purissimu: & Iaspis
inuenitur.
Iris & Halys flumina.

Paphlagones.
Mariandynorū regio.

De cane tricipiti.

## Nagnanimi Hepculis

Bithynia regio. Rhebas amnis.

De tertia parte Asię.

Chalcedones.

Bebryces. Montes Mysię. Cius amnis. De raptu Hyle.

magnanimi Herculis manus deuicit: spumosu quodda uirus euomisse: quod uni/ uersam illa regione infecit. Vez bis pro xima est Bithynia/ leta quidem regio atq; omni referta ubertate: qua Rhebas amnis amœnissimus gratissimis perfundit aquis donec i pontum iuxta conciderit: quibus necullus est ceteris in terris amnis iocun/ dior:neq; qui magis ad uoluptate delecta/ tionemq conspicitur. He sunt igitur gentes & populi illi: qui ut dixi occidentalem ponti partem inhabitant. Ille uero alie de quibus antea dixeram: Scythice funt atog ad borea coniecte. Nunc uero mibi dicendum erit de tercia eiusde Asie parte : que & maritima est & ad austru conspicit: atog cum in bellespontu proficiscentibus iter ostendat: meridionalem in primis ad Aer geum mare aperit cursum: ac usq i Syria & Arabia ptendit. Chalcedones igit primi se ad hostiu offerunt e regione ad Biçantiu intuentes. Quibus propinqui sunt Bebryces & montes Mysierex quus Cius amnis iocundissimas aquas esfundit : ubi dicitur Nymphas olim Hylam rapuisse

magni tu Herculis insigne ministru. Inde uero magnus quida minoris Phrygie tractus in bellespontum usq distenditur: Altera aute interius sita est longe amplior prope Sangarij flumen. Hec enim que amplior est ad oriente uersa/ ferax admo/ dum pabulo esti & equoru gregibus copi osa. Altera uero que ad occidente spectat sub gloriosissime Ide pedibus conspicitur habens ad latus illam uentosam & sepius decantată llion ciuitate olim amplissimă: & maximoru heroum pereatrice: qua te/ rut a Neptuno & ab Apolline condită ex titisse: sed postea dirreptă & euersam Pal ladis ac lunonis confilijs: fitu ppe Xanthi & Idei Simeotis undas. Huic uero adiacet Aeolia supra Hellespontu ad Aegei maz ris latera: in qua & Iones positi & Meander amnis illustris per medium mollibus dilabens undis: Miletum quoq; & spacio sam Prienem secat : quaru quidem quod intermediu est: quodos magis ad boream uergit: totu Ephelus maritimatenet: ci/ uitas quonda Diane sagittisere dedicata:

Flumen Sangarij.

Ilion ciuitas.

Xanthus fluuius.

Aeolia. Iones populi. Meander amnis. Miletus & Prienes.

Ephefus Diane dedizata.

Detemplo ab Amaço, nibus suptrunco ulmi condito.

Meonia.
Tmolus mons.

Pactolus fluuius arenas aureas babens.

Hic cygni decantant.

Enister fluuius.

De pulchtis mulieri / bus & de ipfaru ritu in ducendis choreis. ubi ferut Amaçones olim sup ulmi cuius dam trunco templu mirabilis artificij co didisse: peperisseq ob id admiratione & stupore cunctis gentibus & seculis. Vez bis proxima est Meonia ad orientem sita: sub altissima T moli montis rupe.ex q Par ctolus amnis fluens arenis aureis splendis diore patria reddit. In cuius ripis cum uer aduenerit: tanta cotinue cu modulatione decantantes cygni audiunt : qui passim p undas errantes i ripis depascunt: ut nibil iocundius possit audiri: cu circa ripas illius quotidie magis pabulamenta cocrescunt: & etia emanat Enister: ac iocundissimis undis per regionem ipsam passim diffunditur. Mulieres quoq perpulchras parit: que non nung de more succincte deaura tam ad lumbos cona inter se circu exultat mirabiles in gyrum choreas ducentes : cu potissimu choros & stationes Dionysio fa cere fingulis annis cofueuerut: ubi admixte floretis etatis puelle: tang lasciuientes capreoli inter se saltitat & colludut: pariuntq interfaltandu no mediocre spectan tibus uoluptatem; cum & comota a uentis paludameta & saltandi ordo uideat soni tum quenda haud iniocundu efficere:qui audientiu metes quaxime afficiebat. Sed bec lidijs hominibus omittamus: quoru studiu est: ut cu uoluptuosam sortiti sint regione: uoluptatibus etiam iplis uacent: nega patrie moribus aut natura degene/ rent. At Licij deinde uicina & ipsi littora tenet: ubi potissimu Xanthus perlabitur: ac Taurus mons iam usq in pamphyliam declinare paulatim incipit; ac eius nomen mutare, ut non amplius Taurus sed Cragus appelletur: ubi oppidu quock cospicis tur ad Eurimedontis flume positu. In quo quide oppidani cu uenere colant: eam pla care porcoru sanguine ac huiusmodi occi/ sionibus cosueuerut. Tu uero Pamphylie ciuitates sequut Corycus scilicet & Perge & que uentis maxime est subjecta Phase lis:quaru intermedium ad orientem uer fus Lycaones positi i uni & ipsi ad bella propti & sagittadi usu peritissimi. Quib9 admoti sunt Pilidei:quoru be sunt precipue ciuitates Termelus Lyrbe & Selge:

Licij.

Cragus mons.

Eurimedon fluisins.

Corycus. Pergę. & Pha felis ciuitates. Lycaones fagittandi arte periti & bello prompti. Pifidei populi. Termelus. Lyrbę & Selgę ciuitates. Cilices.

Pyramus. Pinarius & Cydnus flumina.

Vbi equus Pegaleus reliquit ungulam. De Belletophonte.

Lyrnessus & Malos civ uitates.

quam ferunt quonda fuisse ab Amycleis condita. Inde uero cum ad otientem uer sus in gyrū & circulare forma inflectatur mare: quicqd terre spacij inheret pari etia nimiru inflectit forma: fit q ob eam rem non multo ab Euxino remotu. In eo enim finu siti sunt Cilices uersi admodu ad ortum solis. Sed eum sinu ueteres angustias Asie uocauere. Ipsa eni regio multis pres cipue fluminibus irrigat haud in ea quide exortis patria: sed que a loge profecta in/ fluxerūt: Quorū tres ceteris prestanti Py ramus Pinarius & Cydnus: qui unus me diam per Tarsum dilabensi ciuitate illam arius ci un deta sir multis clarissimis edificijs insigne amœ nissimis undis intersecat: ubi quonda fer tunt Pegaseum illu decantatissimu equu ungulam reliquisse/& ab ea ciuitate Tar som appellatam: ubi dicunt etia Bellero phonte ipsu ab eo desiccatu & ad Iouem pfectu clarissimu eum locu fecisse:in quo ab hominibus semotus diu antea uictita/ rat. Multe deinde alie Cilicie ipsius ciuita tes sparsim cospiciutiex quib? & Lyrnes sus est & Malos & soli ad mare coniecta.

Extant & alie quulte que partim intra co tinenté sunt site: partim etia littora occu pat. Comogena deinde his admota est re gio & Syrie ciuitates: spaciosa quidem & ampla & ad maris usq littora deflexa: sed eius tractus qui est ad occidente uersus; ad usq montis Casij pedes protendić. Si quis eni buius situm & forma recte pceperit: reliquas etia Asię partes facile poterit stu/ dio & diligentia percipere. Nam eius for/ ma cum ex quattuot constet angulis : qui ad oriente est tractus: ceteros nimiru ex cedit multitudine. Diximus eni uniuer sam Asiam bifariam diuisam atquisq ad Indum monte porrigi: qui quidem mons unus est ipsius terminus ex eo potissimu latere: quod magis ad boream uergitur: & Nilus alter ex eo quod uertitur ad occi/ dentem. Reliquus uero oceanus iple: qui indicus appellatur ab ea parte que ad oriv entem spectat terminariq ad austru mari rubro. At Syria ipsa de qua dicebamus cu intra illius prope uiscera sit iniecta atogad austru uersus & ad oriente mare attingat: multas sparsim eo uersus ciuitates habet:

Comagena regio.

Mons Calius.

Mons Libanus.

Syrij.

Phænices primi naui /
bus tentarunt mare.

De laudibus Phœnicu.

Ioppes. Gaça. Elicides. Tyrus. quam quide parte quonia bumilis est atos depressa duobusqualtissimis uallata motiv bus: ab occidete quide Casio. & ab oriente Libano: illam incole sua lingua uallem ap pellant: que quidem quonia & aptior uisa omnibus fuit & feration ad producendas fruges:tum etia loge ceteris ad enauigan/ dű comodior: multi ex ea regione qui por tentia & diuitijs pollebat: eum locum fibi ad habitandum delegerunt: ciuitatelq & oppida sibi condiderut: uarijsq inter se no minibus distinxerunt. Nam qui intra ma gis continente loca sunt sortiti: uno uoca/ bulo Syrij funt appellati. Qui uero ad mare diuerterunt/Phænices: qui quonda ab Erytheris profecti primi fuisse dicunt qui mare nauibus peitentarint: primi etia qui cœperut huc mercandi usum: quo homines ad cupiditate & auaritia excitarentur: qui ue primi celi ac stellar cursum omni uma supernoru motuu studio & ingenij magnitudine comprehenderint. Hi enim funt q loppem & Gaçam & Elicide inco lunt : qui ue Tyrū illā ppulchrā & uete rem ciuitate habuere ab initio.q.condită.

Tu & qui maritima Byblon & uentosam Sidonem condidere ad Bostreni placidis limi fluminis ripas: qui Tripolim & Or thosidem & Marathon & que ad mare co iecta est Laodice tenent ciuitatem olim ut dicit a Neptuno codită : i qua & Daphne oblectabatur & qui demu Apamia ipsam inhabitant infra cotinente; unde Orontes amnis ad oriente uersus Antiochia quog per mediu fecat. At universa Syria omni prorius ubertate referta est: & ad alenda pecora pascuis & frugibus copiosa: Cuius ad interiora: que magis ad austru conspiciuntur extremus aditus situs est Arabici maris. Quod quidem medium interluit Arabie scilicet & Syrie ipsius fines, paulatim continued; le ad orientem ueitens pertingit Elanos: ubi preciosissima om/ nium regione Arabes tenent. Ipsa enim altior est & gemino precingit marii Per sico scilicet & Arabico: & gemino quo que agitur uento. Arabicu enim çephy/ rum deposcit. Persicum uero eurum. Sed que ipsius Arabie pars ad orientem & aus strum spectat: rubro quog abluitur mari.

Byblon. & Sidon uentofa. Bostrenus flu. Tripolis. Orthosides. Marathon. Laodex ciuitas a Neptuuo condita. Apamia. Orontes amnis Antiochiam secat.

Mare arabicum.

Elani. Arabes. De Thymiamate & Mirrha.

De ortu Dionysij Iouis filij.

De molli uellere ouiu Arabie.

De pisciū copia

And common rand

De Dionysio postque creuit etate.

Dicam igitur de hac regione quippia: cu gentes babeat quarum potentiam & diui tias cetere omnes admirant obstupescutog copiam & ubertate. Nec illud pretermit tam: 9 cum plurimu facris oblectetur: nul la est sui pars que no tota fragret thymia mate aut mirrha/aut redolentibus calamis que passim iniecta ignibus adurunt. Quis no crederet illud uerissimu esse: quod di citur Iouem scilicet patre illum Dionysiu eius filiu ab occluso matris femore dissolv uisse: & ad nascentis festiuitatem universam illam implesse regionem buiusmodi tam suauissimis odoribus! Atqueas oues: quibus nuc exuberat Arabia: buiusmodi nostra tum primu consecutas esse, ut tam densis ac tam mollib9 uelleribus interpa/ scendum cotinuo nestirent: & lacus ipsas tantis aquis actanta piscium multitudine & uarietate repleretur! Totor aues deserta reliquisse: atq; illuc ingruisse secu affer rentes preciosi illius cinnamomi ramos: quibus nuc uniuersa pene nimia copia & ubertate diffundat! Adde 9 & ipse Dio nysius postqua natus creuit etate capreoli

pellibus indutus ac obauctus comas heder ra implicitusq; pampinis & ppotus abunde mero, totà circuibat regione: multasq undiq; pfundens opes/non elargiri divitiv as uidebatur : sed seminare : quo fructus pareret nulla unq etate perituros. Ideoq; ipsa regio tantis bucusq floruisse mune ribus dicit: ut eius montes auru pariant: & flumina couebant argentu: eorug ripe thimiamate & fragrantibus herbis redo/ lent; atq qui ibi uictitant/maximas possident opes: neq; induunt nisi paludametis aureis aut sericis amollissimis. Veru qui primă Libani montis fronte tenent : ipsi lut qui Nabathei sunt appellati. Qui aute ıllis adheret, Calbasin & Agrees: acdein de Chatramis tellus conspicit e cospectu persidis. Sed ad latus rubri maris Minei tenent & Sabe: & iuxta eos Cletabei. Et be funt omnes gentes que Arabia colunt: quas comemoratione aliqua dignas iudicaui : Sed tamé & alie coplures, sed silue, stres quide & ignobiles: neg inter Ara bes studio aliquo aut moribus aut discipli na conumerande. Nam ad cephiru uersus

Arabię montes & flu / mina aurū pariunt.

Nabathei. Calbasij. & Agrees populi. Chatramis tellus. Minei. Sabę. & Cletabei.

Erembi nudi incedunt.

De motibus & uita ipsorum.

Cappadoces prestantissimi in arte equitandi.

Affyrij.

Euphrates amnis clariffimus ex monte
Armeno oritur.

prope Arabie ipsius extrema Erembite nent: robustissimu quide bominu genus & agreste: q montana illa colentes/ intra tantu specus & prerupta saxa inhabitant: nudi prorsus nece quicq felicitatis buma ne possidetes: sed desiccati nimia uiuendi asperitate nigru colore & adustam cutem contraxere. Et si mali aut aduersi quippia superuenerit; no arma capiunt: no sagit tas:non tela ut ceteri: sed tang fere p colles discurretes uagiquac deuij quasi insani circufugiunt: baud quag reliquis Arabibus similes: quos tot actantis muneribus natura dotauit. Vez ab alio Libani latere quod ad orientem spectat altera pars Sy rie aperitur: que usq ad Sinopem maritiz mam extenditur. In cuius medio Cappa doces sut siti: bomines sane qui ob equo rū copiam & assiduam in eis exercitatio ne continuug equitandi ulum prestan? tissimi in ea re iudicantur. Assyrij uero ad mare politii Thermodontis holtia obser uant: ex quorum montibusi& qui potifi simu ad orientem conspiciunt: Euphrates amnis clarissimus erumpit: a monte primum Armeno demissus: Sed cum ex illis Affyrie collibus longo discursu in au strum convertatur: ac deinde adversus so lem inflexus media inundet Babylonem: postremo ciuitate Theredone lambens in persicum mare celeri cursu dilabitur. Nec multo ad orientis oram effluit Tigris:qui nece minor est Euphrate: neque a quouis alio celeritate uincit. Nam tanta proripit uelocitate: ut una die tantu peragat itine ris: quantu uir acer possit & uelox p septe discurrere. Nec multo post illius decursu cu planiciem quanda perlatam offendat: quasi fessus itinere ac tang qui cuperet a cursu paululum conquiescere: in quanda globeam & circulare lacunam cotrabitur: qua Thomitidam uicini uocant: Nec ibi tamen diu conquiescit/ sed quasi a somno excitaret: tederetq; eius ignauie; repente exurgens longe adbuc ardentiori cursu proripitur. Que autem inter Euphratem & Tigrim terra media est: ea Mesopota/ mia a grecis est appellata: que profecto est buiusmodi ut nullus ung pastor:neg qui cornipedem Pana fistula decantat: posset

Babylon.
Theredones ciuitas.

Tigris fluuius omniū celerrimus.

Thomitida lacuna.

Mesopotamia est me dia inter Tigrim & Euphrate flumina.

De laudibus Mesopo tamię.

Armenij populi bellizofi.

Vbi sita est Babylon. Semiramis muris citz cucinxit Babylonem.

De laudibus Babylo, nię.

regionem illam aliqua in parte criminari: o ad pascenda pecora letissima pascua no afferat. Nec etiā ullus tam folers plantator illius nascentis in siluis fructus incusabit: 9 & uarietate & multitudine & suauitate non prestent: cum tanta sit in ea reru om/ niu nascentiu copia, atos in augendis her bis ac pducendis frugibus ubertas: ut eam regione beata & felicem acdijs ipsis grav tissima estimarent. Que uero huic proxima est ad boream uersus: & ipsa uberrima estream Armenij & matre tenent e cosper ctu Euphratis positi; uiri ipsi bellicosi & pugnaces militarique disciplina eruditi: tum etiam opibus & diuitiarum copia ap prime pollentes. Verum ad austrum sita est Babylon de qua dixi: quam ferunt Se miramim Medorum reginam : cum bel lo antea regionem deuicisset delectatam litu & locorum amœnitate inexpugnabili muro circumcinxisse: atque intra ciuitatis ipsius arces, mirabiles edes suo bello confecisse: quas undiquauro & candidissimo ebore: ac argento purissimo elaborarat:

Regio etia ipla insignis admodum est & ferax.Palmas parit suauissimos pre ceteris ferentes fructus. Parit & Berillu q glaucei est coloris: ac longe preciosior auro. Nav scitur etia circa uerticem Ophietidos colv lis. Verū supra Babylone ad borea uersus Cıssı tenet. Tü etiä & Massabatee & Cha lonite. Sed ad montes armenos uersus qui ad orientem spectat : adiacent Medorum tempea: quorum qui ad borea funt uersi; Gelos appellat: Assistunt quoq Mardi & Atrapatini. Ad austrum uero quicung ex ipsis Medis pre ceteris floruerut, tenent: qui ue ibi imperium sibi & ciuitates con/ diderunt: eosq; ferunt quonda ex illustri progenitos genere fuisse Herione mulie ris illius: que ex Osta integerimo rege nai ta Pandionida filium apud Illisij fluminis ripas uenenis interfecerat: Qua quide ex re cum ipla pudore afficeret: inde aufur giens ad eam demu regione puenit : que eodem est nomine appellata: baud tamen procul a Colchis: nequing aufa est obid sceleris patria repetere: nece parentu conspicere lachrymantes oculos: cũ admodũ

Vbi nascuntur Palmę. Hicoritur Berillus.

Cissi.
Massabateę & Chalor
nitę populi.

Mardi & Atrapatini populi.

De Heriona muliere filia regis Oftę: que Pandionida filium uenenis interfecit. Hic funt homines qui magica aite & diris uenelicijs utuntur.

Hicoritur Narcissites.

Porte Caspie.

Via byrcana. Montes Persie. Parthi sagittandi aite periti & bellicosi.

formidaret eorum iram. Ideog homines illi maxime adbuc magicis artibus & diris ueneficijs utuntur. Amplissimā enī regionem colut: & quide multi montes tenent: ex quibus maxime orit Narcissites: Alij potius planicie colentes irrigua pascua & leta predia sibi delegerunt onusta passim multifariam pecoru gregibus: donec per uenitur ad poitas Caspias: que ad oriente spectat: atog sub altissimis intecte motibus aditus aperiut proficiscentibus in borea & i austru. Nă una quide uia hyrcana petit: altera uero montes Persie: uerū sub ipsis ppe pedibus Parthi tenet: genus hominū bellicosissimű & sagittandi usu solertissiv mū: de quibus pauca dicere baud importunu iudicaui. Sunt eni eiusmodi ut nung effodere aut arare tellure; aut quouis alio modo colere didicerint: Neq; nauigando ad alienas urbes) aut mercado fibi quas ba bent opes conquisierint: neck sunt qui in/ ter eos armenta sequat: aut greges alant: Sed cu primu p etate possunt: aut arcum partin teneatimanu cotorquenti& fagittadi studio con terunt : aut pedu cursu & equitationibus cotinuis exercitatii mirabile ad id sibi arte

& disciplină efficiut. Semper eni ea regio iaculationibus & cofractis lanceis & fagit tandi ictibus stridet: Semp cocursus equi tu inter se cocertantiu passim audit: neca ulli fas est cœna adire: nisi prius certandi labore totu illius corpus i sudorem deflu xerit. Alunt maxime uenationibus: quas aut iaculando consequunt aut sagittando: qui licet ob ea disciplina & acerrimos moi res insuperabiles esse uiderent: a romano tamen imperatore deuicti fascibus obtem perare sut coacti. Dica nuc in quot homi, nu genera regio illa distincta sit : quibus ue fluminibus irriget : ac demu quib9 in/ tercidat montibus. Soli eni sunt qui regia dignitate dicunt obtinere: Soli etiam qui 'ceteris dignitate & potetia prestat: postq Meoniam & Sardinia fuerunt depopula/ ti. Deinceps eni sunt aureis armis in bello usi:eorumq equos aureis frenis & phale/ ris argenteis qualcris exornarut: cum tan/ tam buiusmodi rerū copiam ex ea uicto/ ria conuexerint: ut effluere diuitijs undiq uiderent. Veru Persia ipsa tota altissimis uallat montibus initiu capiens a portis (ut dixi) Caspis: qua iter in austrum atquisque

De uita & moribus
Parthorum.
Nulli for coma adire

Parthi a romano imper ratore deuicti.

Parthi Meonia & Sar / dinia funt depopulati Parthi aureis armis in bello usi funt.

Persia a portis Caspijs initiū sumit.

Sabę. Passagardę. & Tasci.

Corus fluuius.
Choafpes fluuius
ab Indo exit.
Sufa ciuitas.
Achates lapis.

Hic semper uirent fructus.

Carmani.

Gedroffi.

ad mare protendit: quod ab ea Persicu est ap pellatum. Tribus aute potissimu pattibus est babitata. Nã quida funt i septentrione uersi ad extremagi contecti adherentel qumbrolis montibus Medoru.quidă i medio positi: qui mediterranea regione occupat: alije regione ad austru qui usq ad mare quod dixi Persicu extendunt. Primi eni sunt Sabe: quibus Pas sagarde & Tasci & pleriq alij adiacet: quoru regione multi abluut amnes sinuosis undiq meatibus decurrêtes. Ex una eni parte Corus dilabit: atq; ex alia Choaspes: qui cũ ab Indo exeat flumine Susam ciuitate irrigas Achate lapide intereius arenas initar cylindri cuius dam prostratu ac lacteu ostedit: que ex ppin quis motibus torres ad planiciem cotraxerat. Fructus ibi ob tempatu aere semp uirent. At nuc de reliquo Asię tractu dicedu erit: qui ad oriente uersus universu illius deinceps limi tem ac fine pficiet. Circa igit maris perfici lit tora eam parte uersus qua orit sol Carmani insidetes haud longe a perside regione bifaria sortiti sut. Nã ex eis quida se ad maris lit tora cotulere. quida maritima contemnentes intra continente pre ceteris loca delegerunt. Ex his eni Gedrossi ad otientem uersi vicini

funt oceano: qui etia Scythis illis adherent quos dixi ad austru uersus iuxta Indu flumen quod duplici bostio e regioe i rubru dilabit mare: Verū anteg in mare cocidat multa peurrens oppida & regiones longu quendă & inflexu limitem perrat. Oritur enim ex mote Caucaso ad septentrionem uersus: sed in austrum se inflectens Pata/ lenem insulam gemino coplectitur bras chio: ac deinde ad occidentem cum intor/ queat cursu: Oritas & Erabes secat: & qui linea paludameta induuntur Arachotas: Tum etiam Satraidas ipfos perlabitur: ac eos onines q prope incolut Parpausi saus ces: quos omnes uno uocabulo Arienos uocăt. Hi enim siluestrem admodū & in/ cultă regione tenent: cum arenosa sit: uec ulli prorsus apta cultui: uerūtamē que sa/ tis habeat ex sui natura & excellentissimo quodā & singulari muuere. Nā ubiq Co ralij lapides exoriunt: & ex montiu uenis qui eam muniut regione Saphiree cedut cruste flaui que & fusci coloris. Ad orien/ te uero sita est India regio sane licetom niu extrema iocundissima tamen & i ipsis oceani labris sita: qua sol cu primu incipit

Deottu Indi fluminis.

Patalenes insula.

Orite & Erabes populi Arachote. Satraide.

Arieni.

Hoc in loco Coralij passim nascuntur. Saphireg crustę.

India regio omniŭ extrema fediocunda.

De qualitate homi/ nu Indie & eoru moribus & studijs.

De berillo.adaman/ te.laspide.Topalo & Amethisto: la/ pidibus preciosis.

fronto l'Ever unch

emergere: atque ab oceano caput extollere: prima esse ferunt que illius radijs incediti & propterea nigros homines & crassos a natura pcreare. Comas ferut den sissimas baud dissi miles biacyntho. Sed quonia ex plerifq locis auru eruit: multi ex eis inde questu aucupat: alij telas lineas cotexunt: alij sectos elephan, tu dentes abradunt : alij p fluminu decursus incedentes perquitut: si qua inter arenas lucesceret berillus aut adamas aut foite quispia iaspis: aut si qua glaucea Topalus occurreret: aut incideret forte in purpuream quandam & sanguini similem Amethistum. Hec sunt enim potissima illoru studia: cum uniuersa illa regio pfusa sit perpetuis fluminibus:que buiusmodi opibus diuitem & pollentem pai triam reddunt. Sunt & borti ibi & arua perpulchra & leta: que universum semper per annu uirent: in quibus partim nascit miliu: partim exurgunt silue semper rubris cala mis frondentes. At modo mibi dicendu erit deipsius forma & situ: quibus ue flumini bus abluat: quibus uallet montibus: & quot demū alat gentes.

Sequitur descriptio Indig.



Onstat eni primu ex attuor angulis: sed universis omnibus ad suoru triangulop sor mam: quop bases intra se cobeant: baud prorsus dissimile

rhombo. Indus uero: de quo dixi: fluuius occidentalem ipsius interluit parte. Ganges ueto ad oriente tenet. Caucasus aute mons ad septentrione uersus atq ad ursap occasu. Multi hanc regione clari & prepotetes uiri coluere: baud quaq uno in loco coacti: nec uno appellati nomine: cum quida ex eis ad una cocessent parte & ad alia alij prout eis & natura ab initio & uoluntas & cosuetudo suppeditarit. Nã quidã ad Indu flumen se couertere: & ipsi quide Dardanes sunt ap pellati:qui eam potissimu parte tenent:ubi Hydaspis amnis Acesmā e scopulis sluente in proprios recipit sinus. Hydaspes eni flu uius est amplissimus & ad nauigandi usum aptissimus: eam occidentalem plagam per lambens: Cui etiam propinqua est Cophes flumen: & eam partem candidiffimis undis pfundit: quos inter Sabe positi sunti acetia Toxili: & Scodri: & deinde Peucaneorum gentes: & qui Dionysiu colunt Gargaride:

De forma Indie.

Dardanes populi. Hydafpis & Acelma flumma.

Cophes flumen.
Sabe. Toxili. & Scordri populi.
Peucaneoru gentes.
Gargaride Dionysiu colunt.

Hypanis & Megaros flumina auz uebentia. Hemodus mons.

Colidos infula: ad qua aues no uolant ob eius altitudinem.

arogyio

Sacet locus.

Fabula de Baccho.

Nyfea uia.

Vbi Hypanis & Megaros autu uehut di tissima omniŭ flumina. Ea enim a monte Hemodo primum exorta: atq; deinde ad Gangetidem plagă uerfa: tande cu ad auv stru se flectant prope Colidos insula: que oceano abluit : i mare dilabut. Hec siqui dem insula cu adeo erecta sit ut nequilluc aues aduolent appyro est a grecis appel lata. Ferut etia illa ueneri dedicata extitil se & ob id Colide uocata. Neclonge ab ea sed ad Gangem uersus alius quida locus eminet: qui ab incolis sacer iudicat ob mi rabile quanda rem ibi olim inuecta. Nam dicut Bacchu illic olim cu fureret cosedis se: ibi teneras uitiu nebrides: quibus obtecti erant: qui sequebat: statim i aspides se couertisse: & in ferru tyrsos: cincturas uero ac uitiu ipfaru capreolos in sufflanțis dracones mutatos: propterea quia homines illi eius sacra cotempsissent: atq bot rerent eius mores. Tum uero timore omnes percitos uiam illam primu ab eo Ny/ seam appellasse: constituisseq ut una cum eop liberis coronati bedera facra coficeret Quo facto cum gentes illas subiecisset: montes statim Hemodos conscendisse:

ad quor radices allidit: qui ad oriente spectat oceanus: ibiq supra eop uertice tanq ad alios terre fines geminas infixisse colunas imitatus eius potissimu coterraneu Hercule: ac demu in Ilmeni fluminis ripas exultante descedis/ fe. Sed be funt gentes omnes ac nationes que terra ipsam tenet: & potissimu que potuerut aliq sui excelletia & dignitate ad cognitione nostră puenire. Et si alias pmultas esse fatear que quonia uarijs i locis costitute sut: ac par tim circuerrant: nec ullu prorsus fixu habet locu: partim etia ignobiles & obscure; ut etia sine nomie pmaserint: no multi tame sacien dos esse iudicaui: Quas neces q omniu coscius esset pter imortale deu dicere posse exiltima ui. Ipse eni solus est q nouit omnia: & solus q potest. Ipse est q prima ipsius orbis fundameta in orbe coiecit: & imensi maris aditu & semită mortalibus patefecit: quiquite buius comoditates omnes: diuitias: dignitates: bo/ nores, prestitit. Qui ue sidera discernes univ cuiq qua uoluit sorte tradidit. Quibusda eni ut terra coletet, atq inde sibi diuitias & opes coparet : alijs aute ut pelago acti aut piscaret sibi uictu aut mercimonia comutaret: alijs ut scietie & philosophie studijs se dederet: atq inde honores aucuparentur & laudes. Multis

Hemodi motes ubi Bacchus geminas columnas infixit. Bacchus & Hercu/ les conterranei.

Solus deus nouit & potest omnia.

alia prorsus adustos: aut similes multis flo ribus: gles generat Assyria. Sic eni statuit deus ut homines uarij quoque ingenij & multisormis animi ac industrie: quemado modu & cetera nasceret: atquit unusqsqs suas o insule que colitis mare ualete nuc precor: Valete uos quoq o unde oceani:

etia ut ceteris preessent iuberet & imparet Ideoq no mirandu si homines uaria inter se sut no solu fortuna sed etia natura cose cuti: cu uidem? regiones & loca ea quoq uarietate adepta: post una quide sacteos homies pariat: alia subalbidos: alia suscos

gratiam.
Impressum est boc opusculum Venetijs
per Bernardu pictorë & Erbardu ratdolt
de Augusta una cu Petro Ioslein de Lanz
gencen eop correctore ac socio. Laus deo

.M.CCCC.LXXVII

& uos ponti sacri fluctus: & o fluuij ac & fontes & mõtes peruij ualete & uos que/so. Iam eni uos omnes satis pcurri: q sue/ratis aliqua inter mortales sama aut nome consecuti. Sed deu queso ut p buius modi labore meo aliquam retribuat in posteru

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.6.25

6215

Pulchra conclusio.

## Europe prouincie.

Hibernia britannica. Britannia. Hispania bethica. Hispania lusitania. Hispania taraconensis. Gallia Aquitania. Gallia lugdonensis. Gallia belgica. Gallia narbonensis. Germania magna. Rhetia seu Vindelicia. Norficum. Pannonia superior. Pannonia inferior. Illyricus in qua est Dalmaz Italia. / tia

Europe infule.

Cyrnus infula.id est Corsivardinia.

Sardinia.

Sicilia.

Sarmatia in europa.

Taurica cheronnesus.

Lasiges Metaneste.

Dacia.

Mysia superior.
Mysia inferior.
Thracia.
Cheronnesus.
Macedonia.
Epirus.
Achaia.
Euboia insula.
Peloponnesus.
Creta insula.id est Candia.
Simulomnes. xxxiii.

Aphrice prouincie.
Mauritania Tinganica.
Mauritania Cefarienfis.
Aphrica i qua est Numidia
Cyrene seu Pentapolis.
Marcarica. Libya. Aegypt?
& Thebais.
Libya interior.
Aethiopia interior. (pto.
Aethiopia que est sub egy.
Simul omnes. viii.

Asię prouincię. Pontus: & Bithynia, Propria asia in qua est Phry
Lycia.

Galatia in qua Isauria.

Paphlagonia in qua est Pirscidia.

Cappadocia in qua est parr
Cilicia.

Jua Armenia.

Sarmatia que est in asia.

Colchis.

Hiberia.

Albania.

Magna Armenia.

Infule Afie feu prouincie.
Cyprus infula.
Syria concaua. Phœnicia.
Palestina. Iudea.
Arabia Petrodes.
Arabia deserta.
Mesopotamia.
Babylonia.
Assyria.
Media.
Susiana.
Persia.
Parthia.

Carmania deserta. Arabia felix. Carmania. Hyrcania. Margiana. Bactriana. Sugdiani. Sacce. Scythia intra Imaumonte. Scythia extra Imaumonte. Serica. Aria. Paropanisside. Drangiana. Aracofia. India intra Gangem fluuiū India extra Gangem. Sine. Taprobana infula. Simulomnes Asie prouincie.xliiii.

Simul omnes orbis magne prouincie octogintaquinque cum quibus connumerate etiam parue fiunt.

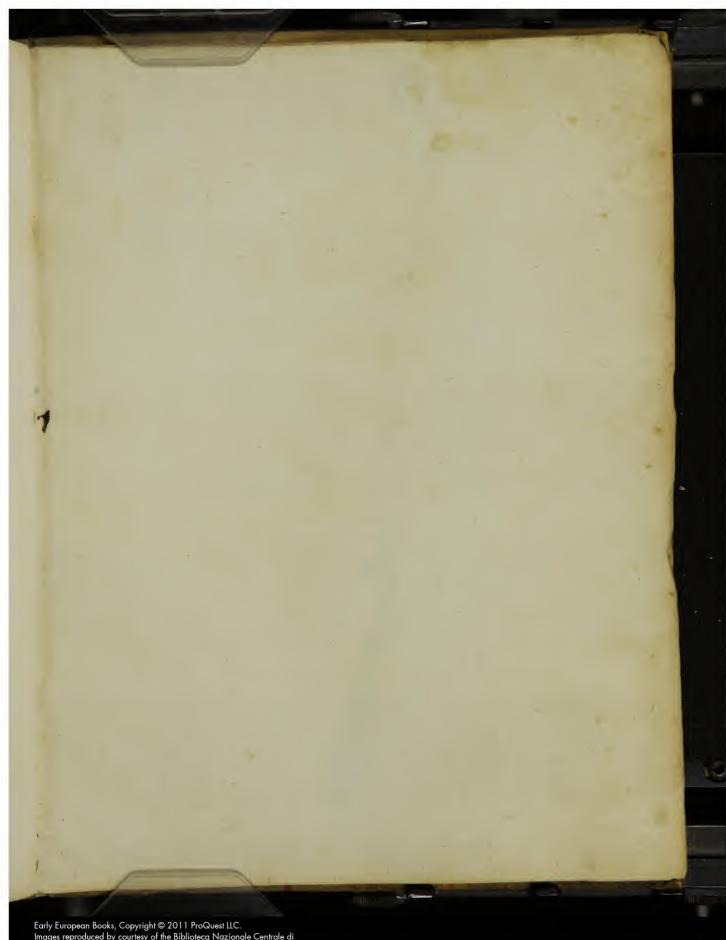

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.6.25



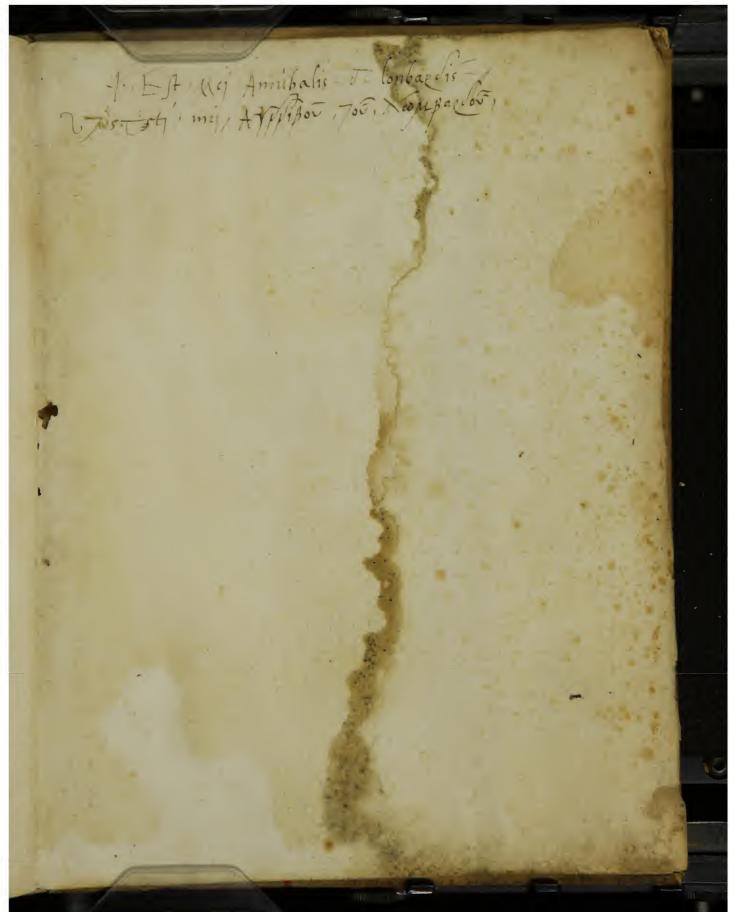

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.6.25





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.6.25